# G. Bosio E. dal Covolo M. Maritano

# INTRODUZIONE AI PADRI DELLA CHIESA

Sussidi per la didattica

Prima edizione 1999

© by SEI - Società Editrice Internazionale Torino 1999

L'Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani o delle illustrazioni riprodotti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata per iscritto.

La SEI potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre una porzione non superiore a un decimo del presente volume. Le richieste di riproduzione vanno inoltrate all'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'Ingegno (AIDRO) - via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - Tel. e Fax 02/80.95.06.

EDITEL - Moncalieri (To) Settembre 1999

ISBN 88-05-05844-0

# BIBLIOGRAFIA PER LA DIDATTICA DELLE SCIENZE PATRISTICHE

Questa nota bibliografica è connotata da due limiti intenzionali, di natura cronologica e relativamente alla selezione dei testi citati. Quanto al primo, essa intende solo prolungare quella ricostruita da MARITANO M. e pubblicata in BOSIO G. - DAL COVOLO E. - MARITANO M. (ed.), Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli I e II, SEI, Torino 1990, pp. XIII-XXXI; per tale motivo vengono in genere esclusi dalla nostra titoli rinvenibili in quella di Maritano che giunge sino al 1989, con l'eccezione di opere in lingua straniera tradotte – o in corso di traduzione – dopo quella data in italiano e di studi su tematiche che dal 1989 in poi non sono state (o sono state solo esiguamente) affrontate. Dello stesso MARITANO M., si può anche consultare, La situazione degli studi patristici nel secolo xix, in DAL COVOLO E. TRIACCA A.M., Lo studio dei Padri della Chiesa oggi, Las, Roma 1991, pp. 185-202.

Il secondo limite, volutamente posto, concerne l'esclusione di articoli di rivista e di lemmi o voci di dizionari pure significativi. Anche in questo caso, tuttavia, si incontreranno alcune eccezioni, giustificate e giustificabili per il carattere di sintesi dell'argomento trattato e in quanto capaci di fornire a loro volta ulteriori indicazioni bibliografiche.

Giova ricordare che la già citata rassegna di MARITANO M. nel volume da lui stesso curato con DAL COVOLO E. alle pp. XXVIII-XXIX e alle pp. XXX-XXXI segnala i principali lessici e le riviste che si occupano, in modo esplicito e scientifico, di temi patristici, sotto il profilo letterario, storico e teologico.

Con frequenza dopo l'indicazione del volume si è fornita una concisa presentazione del tema dell'indagine o della tesi acquisita, in particolare nel caso il volume non fosse di facile accesso o il suo titolo non esprimesse, almeno a nostro parere, la densità del contenuto.

Avendo questa bibliografia un carattere generale, i volumi segnalati vertono normalmente su temi e aspetti complessivi o esaminati diacronicamente, cioè dal sorgere al concludersi del periodo patristico. Le sigle e abbreviazioni utilizzate riprendono quelle indicate e sciolte in *Theologische Realenzyklopädie*. *Abkürzungsverzeichnis*, zusammengestellt von SCHWERTNER S.M., De Gruyter, Berlin/New York 1994<sup>2</sup>.

#### 1. Strumenti

GEERARD M. - NOIRET J., Supplementum (ai 5 volumi della Clavis Patrum Graecorum), Brepols, Turnhout 1998; DEKKERS E. (ed.), Clavis Patrum Latinorum qua in Corpus Latinorum edendum optimas quasque scriptorum recensiones a Tertulliano ad Bedam commode recludit E.D., Editio tertia aucta et emendata. Brepols, Turnholti 1995; Thesaurus Linguae Latinae. Editus iussu et auctoritate consilii ab academiis societatibusque diversarum nationum electi. Index librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla afferuntur, B.G. Teubner, Leipzig 1990 (il più ricco repertorio della letteratura latina, comprensivo anche del periodo patristico); URBAN A., Concordantia in Patres Apostolicos. Pars I: Concordantia in epistulam ad Diognetum; Pars II: Concordantia in Didachen (Doctrina duodecim Apostolorum), Olms-Weidmann, Hildesheim/Zürich/New York 1993; BAUER W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. völlig neu bearbeitete Auflage im Institut für neutestamentliche Textforschung Münster, unter besonderer Mitwirkung von REICHMANN V., hrsg. von ALAND K. und ALAND B., De Gruyter W., Berlin/New York 1988 (due elementi di novità connotano, in particolare, questa nuova edizione dell'ormai famoso dizionario di BAUER: sono stati introdotti più di 250 nuovi lemmi; una variazione significativa e sintomatica nel titolo: nelle precedenti riedizioni della quinta e ultima edizione curata dallo stesso Bauer nel 1958 ricorreva: und der übrigen urchristlichen Literatur, nella sesta edizione, invece, i curatori hanno dilatato l'ambito d'osservazione e quindi intitolato: und der frühchristlichen Literatur); ADRADOS V.F.R. (ed.), Diccionario Griego-español (DGE), Madrid 1980-1994 (4 fascicoli: α-δαίμων); è un dizionario eccellente, destinato a superare il Liddel - Scott - Jones. Il lemma delle voci copre anche l'area biblico-patristica e alla fine riporta pure l'etimologia. Purtroppo esce con molta lentezza; HILTBRUNNER O. LAUSBERG M., Kleines Lexikon der Antike, umfassend die griechisch-römische Welt von ihren Anfängen bis zum Beginn des Mittelalters (6. Jahrhundert n. Chr.), Francke Verlag, Tübingen/Basel 1995; per un utile dizionario prosopografico del tardo impero romano: JONES A.H.M. - MARTINDALE J.R. - MORRIS J., The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. 1: A.D. 260-395; vol. 2: A.D. 395-527 (MARTINDALE J.R.), Univ. Press, Cambridge 1971.1980; Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. Vol. 1: MANDOUZE A., Prosopographie de l'Afrique chrétienne (303-533), CNRS, Paris 1982; DAL COVOLO E. - TRIACCA A.M., Lo studio dei Padri della Chiesa oggi, Las, Roma 1991 (un volume collettivo, approntato da alcuni docenti della Facoltà di Teologia e dell'Istituto Superiore di Latinità dell'Univ. Pont. Salesiana di Roma, inteso a favorire la recezione dell'Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale [10 novembre 1989] preparata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e resa pubblica il 10 gennaio 1990; gli otto importanti contributi raccolti nel volume sono caratterizzati da un indirizzo prevalentemente metodologico e affrontano la natura degli studi patristici e i loro obiettivi, il metodo nello studio dei Padri, il rapporto tra studi patristici e discipline storiche, lo studio dei Padri e la teologia dogmatica, l'incontro del cristianesimo con la cultura classica, l'importanza degli studi filologici e letterari nell'approccio ai Padri).

#### 2. Fonti

Per una puntuale segnalazione delle edizioni critiche delle fonti patristiche, con una descrizione della loro origine, si rinvia a SIMONETTI M. - VIAN G.M., Uno sguardo su centotrent'anni di studi patristici, in NALDINI M. (a cura di), La tradizione patristica. Alle fonti della cultura europea, LP 2, Nardini Ed., Fiesole 1995, pp. 59-104; utile in tal senso è pure SIMONETTI M., Novant'anni di filologia patristica, in La filologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo xx. Atti del Congresso Internazionale. Roma, C.N.R. Università La Sapienza 11-15 dicembre 1989, vol. I, Testi e Studi Bizantino-Neoellenici VII, Univ. di Roma «La Sapienza», Roma 1993, pp. 17-46; a quanto detto nell'articolo di SIMO-NETTI M. - VIAN G.M. sulle fonti si può aggiungere che a partire dal 1991 è iniziata la pubblicazione in Germania e in Spagna di due nuove collane: Fontes Christiani. Zweisprachige Neuausgabe christlicher Quellentexte aus Altertum und Mittelalter, hrsg. von BROX N., GEER-LINGS W., GRESHAKE G., ILGNER R., SCHIEFFER R., Herder, Freiburg/Basel/Wien 1991ss.; Fuentes Patrísticas. Edicion bilingüe, colección dirigida por POSE ROMERO E., Ed. Ciudad Nueva, Madrid 1991ss.

# 3. Aspetti linguistici, retorici, storico-letterari e storie della letteratura

GARCÍA DE LA FUENTE O., Introducción al latín bíblico y cristiano, Ed. Clasicas, Madrid 1990; ID., Antología del latín bíblico y cristiano, Ed. Edinford, Malaga 1990 (due utili strumenti di lavoro; l'Introduzione consta di tre parti: il latino cristiano, il latino biblico e gli autori cristiani – qui sono passati in rassegna una ventina di autori –. L'Antologia offre estratti dalla Vetus latina e dalla Vulgata e, inoltre, una scelta di testi patristici. La descrizione del latino cristiano è in chiara dipendenza dalle distinzioni della «Scuola di Nimega»); La langue latine, langue de la philosophie. Actes du Colloque organisé par l'Ecole Française de Rome avec le concours de l'Université de Rome «La Sapienza» (Rome, 17-19 mai 1990), Ecole Française de Rome, Rome 1992 (diversamente dai due testi precedenti, questo volume accentua la continuità tra la lingua filosofica di Roma e il linguaggio teologico costituitosi a partire da Tertulliano); DIHLE A., Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit. Von Augustus bis Iustinian, Beck, München 1989 (ciascun autore è collocato nel contesto adeguato, storico, politico, letterario e religioso); HER-ZOG R. (ed.), Nouvelle histoire de la littérature latine, vol. V: Restauration et renouveau. La littérature latine de 284 à 374 après J.-C., version

française sous la direction de NAUROY G., avant-propos de FON-TAINE J., Brepols, Turnhout 1993 (è il quinto – ma il primo pubblicato nell'originale tedesco nel 1989 – volume di una storia della letteratura latina dalle origini al 735 pianificata in 8 volumi; dopo un'introduzione alla letteratura latina della tarda antichità, comprendente un'estesa considerazione della storia, delle istituzioni, della situazione economica, sociale e religiosa dell'area mediterranea e dell'evoluzione linguistica e letteraria, si passa allo studio degli autori e dei testi articolati in tre grandi sezioni: la letteratura tecnica [diritto, medicina, astrologia, geografia e topografia, grammatica e retorica]; i generi letterari tradizionali [eloquenza, storia, poesia, filosofia, epistolografia]; la letteratura cristiana [apologetica, esegesi, scritti polemici e dogmatici, scritti pastorali, agiografia]); MORE-SCHINI C. - NORELLI E., Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, vol. I: Da Paolo all'età costantiniana; vol. II (in due tomi): Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, Morcelliana, Brescia 1995-1996 (si tratta della prima storia della letteratura cristiana antica di ampio respiro redatta in lingua italiana; indichiamo qui due precisazioni metodologicamente rilevanti degli autori: «Non è una storia della teologia cristiana, né della Chiesa, né della religione. Noi abbiamo voluto fare [...] esclusivamente una storia letteraria» [I, p. 7]; «la storia letteraria è [...] attenta allo sviluppo delle forme letterarie in relazione con quello delle istituzioni e delle idee, ed è questo il criterio che ci ha guidato» [I, p. 11]; va ricordato che la parte dedicata a Eusebio di Cesarea [I, pp. 583-605] è stata redatta da PERRONE L.); MORESCHINI C. - NORELLI E., Antologia della letteratura cristiana antica greca e latina; vol. I: Da Paolo all'età costantiniana; vol. II: Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, Morcelliana, Brescia, 1999 (un'ampia documentazione di testimonianze letterarie tesa a completare la Storia della letteratura); SIMONETTI M. -PRINZIVALLI E. (a cura di), Letteratura cristiana antica. Antologia, vol. 1: Dalle origini al terzo secolo; vol. 2: Dall'epoca costantiniana alla crisi del mondo antico; vol. 3: La separazione fra Oriente e Occidente, Piemme, Casale Monferrato 1996 (opera per certi versi complementare alla precedente, ancorché rivolta «al pubblico non specialista» [I, p. 5]; i due curatori propongono i brani patristici non soltanto tradotti, ma affiancati dall'originale greco o latino – «è stata rivolta particolare attenzione, in sintonia con le più aggiornate tendenze della critica, alla letteratura di argomento esegetico» (ivi) -; premettono a ciascun volume una presentazione d'insieme e a ciascun autore una breve introduzione, con segnalazioni bibliografiche essenziali); a questi volumi si affianca la Storia della letteratura cristiana antica, Piemme, Casale Monferrato 1999, dei due suddetti autori; se quella di MORESCHINI - NORELLI è una letteratura prevalentemente limitata alle lingue greca e latina, ci si può riferire a QUACQUARELLI A. (a cura di), Complementi interdisciplinari di patrologia, Città Nuova, Roma 1989 per puntuali profili di letteratura patristica siriaca (BETTIOLO P.), copta (ORLANDI T.) e armena (VOICU S.J.); ID. (ed.), Res Christiana. Temi interdisciplinari di patrologia, Città Nuova, Roma 1999; BARDY G. - DI NOLA G., Storia della letteratura cristiana antica greca. Storia letteraria, letteratura critica e approfondimenti tematici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996 (alle pp. 19-20 DI NOLA G. indica le novità e l'intento da lui perseguiti nel riproporre un testo che risale nell'ed. originale al 1928); MA-LINGREY A.-M., La littérature grecque chrétienne, Cerf, Paris 1996 (si tratta di un agile volumetto, preciso nella presentazione dei principali Padri di lingua greca dalle origini al sec. vi; già pubblicato nel 1968 viene ora riproposto senza sostanziali cambiamenti, ad eccezione del capitolo su Clemente e Cirillo di Alessandria; l'Ed. Queriniana di Brescia ne pubblicherà, entro breve, la traduzione italiana); FONTAINE J., Letteratura tardoantica. Figure e percorsi, Morcelliana, Brescia 1998 (una raccolta di saggi il cui filo connettivo è la dimostrazione che la letteratura cristiana antica non va intesa come entità estranea alla grecità e latinità, ma appartiene all'antichità classica); LANA I. - MALTESE E.V. (dir.), Storia della civiltà letteraria greca e latina; vol. III: Dall'età degli Antonini alla fine del mondo antico, UTET, Torino 1998 (vi si trovano specifiche trattazioni su alcuni autori cristiani); a questi manuali di letteratura cristiana antica si possono aggiungere le seguenti monografie: KASTER R.A., Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity, Univ. of California Press, Berkeley/Los Angeles/Toronto/Oxford 1988; CAMERON A., Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development of Christian Discourse, ivi 1991; QUACQUARELLI A., Retorica patristica e sue istituzioni interdisciplinari, Città Nuova, Roma 1995 (pur nella loro diversità i tre volumi qui indicati attestano la consapevolezza dei rispettivi autori che alla conoscenza dei Padri si giunge anche attraverso una minuta analisi degli accorgimenti retorici, di cui essi fruivano come tramite ben definito di contenuti e dottrina); HAGENDAHL H., Cristianesimo latino e cultura classica. Da Tertulliano a Cassiodoro, Borla, Roma 1988 (si tracciano i rapporti tra gli autori cristiani e le loro letture pagane o, in senso più ampio, tra il cristianesimo occidentale e la cultura antica di lingua latina); in questa direzione sono di utilità anche le monografia di HARRIS W.V., Letteratura e istruzione nel mondo antico, Laterza, Roma/Bari 1991, specialmente pp. 198-361, e di GAMBLE H.G., Books and Readers in the Early Church, Yale Univ. Press, New Haven/London 1995 (un'interessante indagine, abbastanza nuova nel suo genere, concernente la produzione, la circolazione e l'uso di libri nella chiesa antica); ANDERSON G., The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman Empire, Routledge, London/New York 1993; BERRETTA G., Ipazia d'Alessandria, Ed. Riuniti, Roma 1993 (ricostruzione storica della vita e del pensiero di Ipazia sullo sfondo dei conflitti politici e religiosi che caratterizzarono la sua epoca [secc. iv/v]); BANNIARD M., Genèse culturelle de l'Europe, v-viir siècle, Ed. du Seuil, Paris 1989 (una sintesi originale tesa a presentare nel modo più sistematico i percorsi, le componenti e la cronologia caratterizzanti la genesi al termine della quale la cultura antica è divenuta medievale); ID., Viva voce. Communication écrite et communication orale du sve au exe siècle en Occident latin, Etudes Augustiniennes, Paris 1992 (si tratta della storia letteraria di un processo linguistico: il passaggio dalla latinità alla romanità, fenomeno interessante perché offre l'occasione di assistere al sorgere di un nuovo modo di espressione; alla parola

usata dalla vecchia lingua subentra la viva voce delle nostre lingue europee. In entrambi questi studi grande rilievo è dato ad Agostino, a Gregorio Magno, a Gregorio di Tours, a Isidoro di Siviglia, a Beda); DEN BOEFT J. & HILHORST A. (edd.), Early Christian Poetry: A Collection of Essays, SVigChr 22, Brill, Leiden 1993 (articolato in tre sezioni, si affrontano rispettivamente l'influsso giudaico, la poesia latina cristiana e quella orientale, non solo di lingua greca).

### 4. Il contesto storico, sociale, culturale e religioso del cristianesimo antico

DASSMANN E., Kirchengeschichte I: Ausbreitung, Leben und Lehre der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten, Kohlhammer, Stuttgart 1991; MAYEUR J.-M., PIETRI CH. et L. e altri (dir.), Histoire du Christianisme des origines à nos jours, Pietri Ch. et L. (edd.), Tome II. Naissance d'une Chrétienté (250-430), Desclée, Paris 1995; DAGRON G. (ed.), Tome IV. Evêques, moines et empereurs (610-1054), ivi 1994; PIETRI CH., Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440), BEFAR 224, Ecole Française, Roma 1976 (rist. anast. 1993); BONANATE U., Nascita di una religione. Le origini del Cristianesimo, Bollati Boringhieri, Torino 1992; ANDRESEN C. - RITTER A.M., Geschichte des Christentums, I/1 Altertum, Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln 1993; FILORAMO G. (a cura di), Storia delle Religioni, vol. 2; Ebraismo e cristianesimo, Laterza, Roma/Bari 1995 (specialmente pp. 191-232: JOSSA G., Dalle origini al concilio di Nicea; pp. 233-269: PRICOCO S., Dal concilio di Nicea a Gregorio Magno; pp. 326-362: PERRONE L., Le chiese orientali); GRANT R.M., Cristianesimo primitivo e società, Paideia, Brescia 1987; LANE FOX R., Pagani e cristiani, Laterza, Roma/Bari 1991 (vasta sintesi che tocca numerosi argomenti di fondamentale importanza per la comprensione della vita religiosa tardoantica, anche se lo scrupolo nell'impiego e citazione delle fonti non sempre è diligente); MACMULLEN R., La diffusione del cristianesimo nell'impero romano (100-400), Laterza, Roma/Bari 1989; NEYMEYR U., Die christlichen Leher im zweiten Jahrhundert, SVigChr 4, Brill, Leiden 1989 (sul ruolo esercitato nel sec. II e all'inizio del m dai 'maestri cristiani', laici con la missione di insegnare la dottrina cristiana, denominati nei testi didascaloi o magistri); LAMPE P., Die Stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten, WUNT II, 18, Mohr, Tübingen 1989<sup>2</sup>; CHRISTOL M. - DEMOUGIN S. - DUVAL Y. (edd.), Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV siècle ap. J.C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'A. Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989), EFR, Rome 1992; CHUVIN P., Chronique des derniers paiens. La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne de Constantin à celui de Justinien, Les Belles Lettres/Fayard, Paris 1990 (articolato in due parti: la prima – intitolata Cronaca – delinea le tappe della cristianizzazione dell'impero, dei suoi abitanti e la reazione pagana, la seconda – designata Ritratto – descrive il paganesimo tardivo, i suoi sacerdoti, i suoi fedeli, le sue divinità e i suoi riti); LEEB R., Konstantin und Christus. Die Verchristlichung der imperialen Repräsentation unter Konstantin dem Großen als Spiegel seiner Kirchenpolitik und seines Selbstverständnisses als christlicher Kaiser, AKG 58, De Gruyter, Berlin/New York 1992; SCHWEIZER CHR., Hierarchie und Organisation der römischen Reichskirche in der Kaisergesetzgebung vom 4. bis zum 6. Jahrhundert, EHS III,479, P. Lang, Frankfurt/Bern/ New York 1991; LORENZ R., Das vierte Jahrhundert (Der Osten), Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch begründet von SCHMIDT J. D. - MOELLER B., Bd. 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992 (una puntuale presentazione del cammino della chiesa in Oriente dalla 'svolta' costantiniana [con l'editto di tolleranza di Licinio a Nicomedia, 13.6.313] alla morte di Teodosio [395], in altri termini: dalla chiesa dei martiri alla chiesa dell'impero); TROMBLEY F.R., Hellenic Religion and Christianisation c. 370-529, 2 voll., Religions in the Graeco-Roman World 115, Brill, Leiden 1995<sup>2</sup> (si evidenzia il processo di cristianizzazione della pars Orientis dell'impero nel periodo compreso tra la morte di Giuliano e la costituzione di Giustiniano del 529, restrittiva nei confronti del paganesimo); CAMERON A., Storia dell'età tardoantica, Jaca Book, Milano 1992; EAD., Il tardo impero romano, Il Mulino, Bologna 1997; BROWN P., Potere e cristianesimo nella tarda antichità, Laterza, Roma/Bari 1995 (risulta poco comprensibile la ragione del mutamento del titolo, rispetto all'originale: Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire, più idoneo a indicare il contenuto della monografia. È lo stesso Brown, nelle prime pagine [ed. it. pp. 3-13], a delineare significato e percorso della sua indagine: si indaga un aspetto del controllo del potere nel tardo impero romano – nel periodo compreso fra il 300 e il 450, epoca che vide il definitivo trionfo del cristianesimo, con prevalente attenzione alle province orientali di tale impero -; più precisamente, vengono considerati gli elementi culturali [paideia] e religiosi che contribuirono a rendere il potere imperiale sensibile all'esercizio della persuasione. Il dato nuovo è rappresentato, verso la fine del sec. IV, da vescovi e monaci, protagonisti nuovi, che mostrarono di poter influenzare la volontà dei potenti non meno efficacemente di qualsiasi filosofo. La propensione dell'imperatore a lasciarsi persuadere dai vescovi, come un tempo dai filosofi, implicava il riconoscimento di nuove forme di potere locale); ID., The Rise of Western Christendom. Triumph and Diversity AD 200-1000, Blackwell Publishers, Malden (Mass.)/Oxford 1996 (articolato in tre parti: l'impero e le sue conseguenze – dal 200 al 500 –; presentazione di alcune personalità di rilievo dal 500 al 750; la fine di un mondo antico, dal 750 al 1000); DAL COVOLO E. - UGLIONE R. (a cura di), Cristianesimo e istituzioni politiche, 2 voll., Las, Roma 19957; FILORAMO G. -RODA S., Cristianesimo e società antica, Laterza, Bari/Roma 1992; RUBIN B., Das Zeitalter Iustinians. Bd. 2. Aus dem Nachlaß hrsg. von CAPIZZI C., De Gruyter, Berlin/New York 1995 (il vol. 1, pubblicato nel 1960, affrontava nel dettaglio i primi anni d'impero di Giustiniano; quest'ultimo analizza le due grandi campagne militari di riconquista dell'Africa settentrionale e dell'Italia); per un primo approccio all'impegno e al coinvolgimento teologico, invece, di Giustiniano è di utilità CA-

PIZZI C., Giustiniano I tra politica e religione, Rubbettino, Soveria Mannelli 1994; HERRIN J., The Formation of Christendom, Blackwell, Oxford 1987, rist. 1988 (si occupa in prevalenza dei secc. VI-VII e dei tre eredi dell'impero romano: i bizantini, gli islamici e i carolingi); FON-TAINE J. - HILLGARTH J.N. (edd.), Le septième siècle. Changements et continuités. Actes du Colloque bilatéral franco-britannique tenu au Warburg Institute les 8-9 juillet 1988, London 1992 (11 contributi, dedicati alla letteratura, ai testi, alla lingua, alla storia delle mentalità, con i quali ciascun autore analizza i fattori di rottura e continuità riscontrabili nel sec. VII, ancora poco studiato); MARKUS R.A., La fine della cristianità antica, Borla, Roma 1996 (nella presentazione all'edizione italiana di questo volume se ne individua il nucleo, che poi diventa il filo conduttore, nel discernimento dei cambiamenti intellettuali e spirituali avvenuti in un momento cruciale della storia occidentale, il periodo compreso tra il 400 e il 600: da Agostino a Gregorio Magno).

### 5. Il cristianesimo nell'impero romano: tensioni, coesistenza, cristianizzazione

KERESZTES P., Imperial Rome and the Christians. I. From Herod the Great to about 200 A.D.; II. From the Severi to Constantine the Great, Univ. Press of America, Lanham/New York/London 1989 (un'utile presentazione del contesto storico e dell'atteggiamento degli imperatori nei riguardi del cristianesimo; la seconda parte dei due volumi ospita testi da cui scaturisce l'analisi precedente); BARZANÒ A., I Cristiani nell'impero romano precostantiniano, Ancora, Milano 1990; JOSSA G., I cristiani e l'impero romano da Tiberio a Marco Aurelio, D'Auria, Napoli 1991; DAL COVOLO E., I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull'ambiente storicoistituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo, Las, Roma 1989 (a un'accurata presentazione delle fonti e della documentazione storiografica sul periodo in questione, dal sec. III ai cronografi bizantini, segue, capitolo dopo capitolo, la presentazione di ciascuno degli imperatori Severi e dei loro rapporti con il cristianesimo, cui si uniscono di volta in volta degli excursus su punti ancora problematici nel dibattito critico attuale; l'obiettivo è di ricostruire con bastante sicurezza la situazione politico-istituzionale che funge da sfondo alla letteratura cristiana tra il n e il m sec.); DAL COVOLO E. - RINALDI G. (a cura di), Gli imperatori Severi. Storia Archeologia Religione, Biblioteca di Scienze Religiose 138, Las, Roma 1999; STROBEL K., Das Imperium Romanum im "3. Jahrhundert": Modell einer historischen Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breiterer Bevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel bis zum Ausgang des 3. Jh. N. Chr., Steiner, Stuttgart 1993 (una vera sintesi sulla storia delle mentalità del sec. 111, per il quale esclude la possibilità di parlare o di «epoca di angoscia» o di «crisi mondiale del sec. III» o di «crisi dell'impero romano»); BONAMENTE G. - NESTORI A. (a cura di), I cristiani e l'impero nel IV secolo. Colloqui sul Cristianesimo nel mondo antico, Univ. degli Studi, Macerata 1988; L'Eglise et l'Empire au

iv siècle. Sept exposés suivis de discussions. Entretiens préparés et présidés par DIHLE A., Entretiens sur l'Antiquité Classique 34, Fondation Hardt, Vandœuvres/Genève 1989; GUYOT P. - KLEIN R. (edd.), Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen. Eine Dokumentation. Bd. 1: Die Christen im heidnischen Staat, TF 60, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993; Bd. 2: Die Christen in der heidnischen Gesellschaft, TF 62, ivi 1994; BARZANO A., Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale, LCPM 24, Paoline, Milano 1996 (introduzione, traduzione e analisi delle norme vigenti in materia di religione e di Chiesa cristiana sull'intero territorio dell'impero romano lungo l'arco di tempo che va dalle origini del cristianesimo fino al 476); DOVERE E., "Ius Principale" e "Catholica Lex". Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell'Univ. degli Studi di Napoli «Federico II» 8, Jovene, Napoli 1995 (sono presi in esame le constitutiones del Teodosiano [438] sulla religione e gli editti dell'imperatore Marciano [450-457]); BISBEE G.A., Pre-Decian Acts of Martyrs and "commentarii", Fortress Press, Philadelphia 1988 (vengono esaminati un centinaio di verbali di processi su papiro, secondo una griglia poi applicata ai più antichi Atti dei Martiri); MARAVAL P., Les persécutions des chrétiens durant les quatre premiers siècles, BHC 30, Desclée, Paris 1992 (si segue l'ordine cronologico della successione degli imperatori romani, evidenziando che le persecuzioni non obbedirono a una politica costante e coerente da parte dell'Impero e avvertendo che le fonti, pur abbondanti, sono nella maggioranza provenienti dagli ambienti perseguitati e non lasciano percepire con chiarezza il punto di vista del persecutore); SELINGER R., Die Religionspolitik des Kaisers Decius. Anatomie einer Christenverfolgung, EHS.G 617, P. Lang, Frankfurt a.M./Berlin/Bern 1994 (dettagliata presentazione, tappa per tappa e regione per regione, della persecuzione di Decio, con analisi della data di promulgazione dell'editto e delle date della sua applicazione, dell'organizzazione delle commissioni e del loro funzionamento); BUT-TERWERK C., "Martyriumssucht" in der Alten Kirche? Studien zur Darstellung und Deutung frühchrislicher Martyrien, BHTh 87, Mohr, Tübingen 1995 (vi si considera l'intera letteratura martirologica della chiesa antica, in tutti i suoi aspetti e generi – apologetico, polemico, esortativo, panegiristico, storiografico. Sulla precarietà della tesi difesa dall'Autrice: la «ricerca del martirio» è un'interpretazione secondaria rinvenibile prevalentemente in contesti martirologici di timbro apologetico, cfr. la recensione di Buschmann G., VigChr 50 [1996] 212-215); BAUMEISTER TH., La teologia del martirio nella Chiesa antica. Prefazione all'ed. it. di BOLGIANI F.; versione it. a cura di BARBERO G., TC 7, SEI, Torino 1995 (Baumeister, riconosciuto esperto della teologia protocristiana del martirio, presenta, nella linea della collana, una silloge di testi essenziali da Daniele ad Atanasio e Sulpicio Severo – per comprendere la specificità del cristianesimo come "testimonianza"); RUGGIERO F., La follia dei cristiani. Su un aspetto della "reazione pagana" tra 1 e v secolo, Il Saggiatore-Mondadori, Milano 1992; LAMBERIGTS M. - VAN DEUN P. (edd.), Martyrium in Multidisciplinary Perspective. Memorial L. Reck-

mans, BEThL 117, Univ. Press, Leuven 1995; MARTIN J. - QUINT B., Christentum und antike Gesellschaft, WdF 649, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990; BEATRICE P.F. (a cura di), L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani, EDB, Bologna 1990 («Lo scopo che ci siamo prefissi nell'elaborazione della presente raccolta di contributi storici è propriamente quello di appuntare l'attenzione in particolare su una tra le più importanti di queste cause [...]: intendo parlare dell'intolleranza usata dal cristianesimo nei confronti delle altre forme religiose presenti nell'impero romano, un'intolleranza derivante dalla sua pretesa di essere l'unica religione vera» scrive il curatore introducendo il volume a p. 7; è opportuno segnalare che il volume qui indicato riproduce letteralmente il fascicolo 3 di «Cristianesimo nella storia» 11 [1990] 441-615); DUCLOUX A., "Ad ecclesiam confugere": naissance du droit d'asile dans les églises, rv-milieu du v siècle, Ed. de Boccard, Paris 1994 (il diritto di asilo nelle chiese è una pratica specificamente cristiana, sorta a motivo del fervore popolare e istituzionalizzata dagli imperatori grazie all'influsso dei Padri della Chiesa).

### 6. Patrologie

LIEBAERT J., Les Pères de l'Eglise, vol. 1: f'-sv' siècle, BHC 10, Desclée, Paris 1986; SPANNEUT M., Les Pères de l'Eglise, vol. 2: 1V-VIII siècle, BHC 22, Desclée, Paris 1990 (due pregevoli volumi di studiosi noti nell'ambito degli studi patristici che presentano a grandi linee i momenti storici salienti e le personalità maggiori della chiesa antica, con estratti da opere significative dei Padri di volta in volta presentati; è uscita la traduzione italiana: LIÉBAERT J. - SPANNEUT M. - ZANI A., Introduzione generale allo studio dei Padri della Chiesa, Ed. Queriniana, Brescia 1998); KRAFT H., Einführung in die Patrologie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1991; PADOVESE L., Introduzione alla teologia patristica, IDT 2, Piemme, Casale Monferrato 1992 (la dottrina, la vita ecclesiale e la modalità dell'annuncio missionario nei primi secoli cristiani sono i nodi salienti del volume); DATTRINO L., Padri e maestri della fede. Lineamenti di Patrologia, Ed. Messaggero, Padova 1994 (seguendo un modulo di lavoro cronologico e per aree linguistiche, vengono privilegiati avvenimenti, figure e opere degli autori maggiori); DROBNER H.R., Lehrbuch der Patrologie, Herder, Freiburg/Basel/Wien 1994 (traduzione italiana: Patrologia, Piemme, Casale Monferrato 1998); BOSIO G. - DAL COVOLO E. - MARITANO M., Introduzione ai Padri della Chiesa, I: Secoli I e II; II: Secoli II e III; III: Secoli III e IV; IV: Secoli IV e V; V: Secoli V-VIII, SEI, Torino 1990-1996 (presentazione di ogni autore e della sua opera, seguita da estratti in traduzione italiana dei passi più significativi ed esemplari dei testi e corredata di ampia e pertinente bibliografia); CON-TRERAS E. - PEÑAS R., Introducción al estudio de los Padres. Periodo pre-niceno, Ed. Monasterio Trapense, Azul 1991; ID., Introducción al estudio de los Padres latinos de Nicea a Calcedonia. Siglos IV & V, ivi 1994; TREVIJANO ETCHEVERRIA R., Patrología, BAC, Madrid 1994; ID.,

Orígenes del Cristianismo. El trasfondo judío del Cristianismo primitivo, Univ. Pontificia, Salamanca 1995; nei Complementi alla Storia della Chiesa diretta da JEDIN H., nella sezione I Classici della Teologia, a cura di FRIES H. e KRETSCHMAR G., è disponibile in traduzione italiana il primo dei volumi previsti, I Padri. Ireneo, Origene, Atanasio, Efrem Siro, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, Agostino, Cirillo di Alessandria, Jaca Book, Milano 1996 (i Padri, qui presentati da noti studiosi in prevalenza tedeschi, vengono esplorati da un'angolazione prettamente teologica, nella consapevolezza che essi ebbero un significato eminente ed autorevole, che ebbe importanza ed influsso anche in seguito); alla patrologia in due volumi in lingua italiana edita da Marietti negli anni 1967 e 1969, molto nota e giustamente meritevole seppure incompleta, di QUA-STEN J., pubblicata in lingua inglese negli anni 1950, 1953 e 1960, una équipe di docenti dell'Istituto Patristico Augustinianum di Roma, sotto la direzione di DI BERARDINO A., ha aggiunto nel 1978 un terzo volume dedicato ai Padri latini dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451), sempre per i tipi di Marietti; più di recente, sempre a cura di DI BERARDINO A., un gruppo internazionale di studiosi ha approntato un nuovo volume, il quarto, dedicato a I Padri latini. Dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda, Marietti, Genova 1996. Il menzionato curatore assicura, entro breve, la pubblicazione di un ultimo volume, dedicato agli scrittori delle cristianità orientali vissuti nell'arco cronologico coincidente con quello testé segnalato, precisamente dal 461 – morte di Leone Magno – al 735 – morte di Beda. Qui basta ricordare, oltre all'indiscusso pregio delle singole parti costitutive dell'ultimo volume pubblicato sotto il profilo contenutistico, l'importanza della bibliografia segnalata, pressoché esaustiva, che sollecita l'approfondimento della conoscenza di autori solitamente poco studiati, tranne qualche eccezione, da parte degli stessi patrologi.

### 7. Il cristianesimo e la cultura filosofica ambientale

DILLON J., The Golden Chain. Studies in the Development of Platonism and Christianity, Variorum, Aldershot 1991 (vengono riprodotti 28 studi del noto esperto del platonismo nei primi secoli cristiani; alcuni di loro sono dedicati all'analisi della presenza di temi platonici in autori cristiani antichi); LILLA S., Introduzione al Medio platonismo, Sussidi Patristici 6, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1992; DONINI P., Le scuole, l'anima, l'impero: la filosofia antica da Antioco a Plotino, Rosenberg & Sellier, Torino 1982 (rist. 1993); ALBANESE L., La tradizione platonica. Aspetti del platonismo in Occidente, Bulzoni, Roma 1993; AUBIN P., Plotin et le Christianisme. Triade plotinienne et trinité chrétrienne, BAPhil 55, Beauchesne, Paris 1992 (obiettivo dell'autore è la correzione della tesi di un eccessivo influsso della dottrina plotiniana sui Padri della Chiesa); BEIERWALTES W., Pensare l'uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi, Vita e Pensiero, Milano 1991; VON IVÁNKA E., Platonismo cristiano. Recezione e trasforma-

zione del Platonismo nella Patristica. Presentazione di REALE G. Introduzione di BEIERWALTES W., ivi 1992 – ed. originale 1964 – (fra Platonismo e Cristianesimo sono evidenti specifiche ed essenziali differenze strutturali, ma il primo viene assunto dai maggiori autori cristiani – VON IVÁNKA E. considera in particolare Origene, Gregorio di Nissa, Agostino, Dionigi l'Areopagita e Massimo il Confessore – come strumento funzionale per esprimere razionalmente i contenuti della fede cristiana); DE VOGEL C., Platonismo e cristianesimo. Antagonismo o comuni fondamenti?, ivi 1993 (un ampio articolo di un'autorevole interprete del pensiero antico, pubblicato in VigChr 39 [1985] 1-62, viene qui riproposto, arricchito da una significativa introduzione di REALE G., da un saggio integrativo e da due appendici bibliografiche di PEROLI E.; l'autrice si distanzia dalla nota tesi di DÖRRIE H. – Platonismo e Cristianesimo costituiscono due confessioni religiose fondate su dogmata teologici del tutto inconciliabili, di conseguenza il Platonismo cristiano, spesso ravvisato nelle opere dei Padri del III e IV secolo, non è mai stato altro che una 'finzione', posta in atto per conquistare i pagani – e ribadisce, pur riconoscendo l'eccedenza della fede rispetto a ogni indagine razionale, che nella tradizione platonica, avente come punto di riferimento una metafisica dell'essere trascendente, si è dato lo strumento adeguato perché il Cristianesimo potesse autocomprendersi ed esprimersi a livello razionale); una conferma in tal senso sono i volumi di PEROLI E., Il Platonismo e l'antropologia filosofica di Gregorio di Nissa. Con particolare riferimento agli influssi di Platone, Plotino e Porfirio. Introduzione di MORE-SCHINI C., Vita e Pensiero, Milano 1993; di GIRGENTI G., Giustino Martire. Il primo cristiano platonico. Presentazione di MORESCHINI C., ivi 1995; di BEIERWALTES W., Agostino e il Neoplatonismo cristiano. Presentazione e introduzione di REALE G. (in particolare il cap. II, pp. 91-119, che riproduce parzialmente un contributo già pubblicato con il titolo Deus est esse, esse est Deus. Il problema onto-teologico come struttura di pensiero aristotelico-neoplatonica, in ID., Platonismo e idealismo, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 11-93, e dedicato all'intepretazione di Es 3,14 da parte di Filone, Gregorio di Nazianzo e l'omonimo di Nissa, di Mario Vittorino e di Agostino); FINAN TH. -TWOMEY V. (edd.), The Relationship between Neoplatonism and Christianity, Four Courts Press, Dublin 1992 (qui, in particolare, il contributo di MCEVPY J.J., Neoplatonism and Christianity: Influence, Syncretism or Discernment?); STEAD CH., Philosophy in Christian Antiquity, Univ. Press, Cambridge 1994 (viene esplorata con competenza la teologia cristiana nel segmento cronologico compreso tra il 150 e il 450 nel suo sviluppo e nel dialogo critico con i sistemi religiosi e le concezioni etiche diffuse dai pensatori antichi); RIST J.M., Eros e Psyche. Studi sulla filosofia di Platone, Plotino e Origene. Prefazione di BEIERWALTES W., Vita e Pensiero, Milano 1995 (l'autore perviene ad una valutazione adeguata del rapporto tra Eros [neo]platonico e Agape cristiana; l'affermazione della trascendenza del Principio divino nel contesto cristiano può essere pensata come compatibile o addirittura identica con l'aspetto creatore di Dio, con il suo essere «diffusivum sui»); DOWNING F.G., Cynics and Christian Origins, T & T Clark, Edinburgh 1992 (il volume documenta l'abbondanza di paralleli fra la tradizione di Gesù e lo stile di vita propugnato dalla filosofia dei 'cinici'; in tal modo non è da escludere che essa abbia costituito un importante elemento di riferimento nel cristianesimo dei primi secoli); PILHOFER P., Presbyteron kreitton. Der Altersbeweis der jüdischen und christlichen Apologeten und seine Vorgeschichte, WUNT II, 39, Mohr, Tübingen 1990 (si tratta di ricognizione e ricostruzione storiche – da Ecateo di Mileto fino a Minucio Felice, passando per Filone, Flavio Giuseppe e Tertulliano – del celebre tema della superiorità dell'antico su quanto è nuovo/recente); DROGE A.J., Homer or Moses? Early Christians Interpretations of the History of Culture, HUTh 26, Mohr, Tübingen 1989 (vi si studia l'affermazione, spesso ricorrente negli apologisti cristiani greci, secondo cui la cultura greca discenderebbe per imitazione, plagio o furto, dall'insegnamento di Mosè; l'acribia dell'analisi e l'ampia documentazione ad essa sottoposta rendono il volume un'autentica storia dell'apologetica cristiana greca); KINZIG W., Novitas christiana. Die Idee des Fortschritts in der alten Kirche bis Eusebius, FKDG 58, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994 (il concetto di novità, applicato alla storia collettiva dell'umanità, s'è forgiato nelle controversie dei cristiani con i pagani, i giudei e gli eretici; a partire dalla metà del sec. II va emergendo la concezione di una storia della salvezza nella quale il cristianesimo, inteso come nuova religione, rappresenta la tappa decisiva); PELIKAN J., Christianity and Classical Tradition. The Metamorphosis of Natural Theology in The Christian Encounter with Hellenism, Yale Univ., New Haven 1993 (nonostante il titolo, il volume si limita alla teologia dei Cappadoci, che rappresenterebbe una felice coincidenza fra il versante religioso della filosofia ellenistica e la rivelazione cristiana); GNILKA C., CHRÉSIS. Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur. 1. Der Begriff des "rechten Gebrauchs"; II. Kultur und Conversion, Schwabe, Basel/Stuttgart 1984.1993 (il guadagno critico del vol. I sta nell'evidenziare l'indole a un tempo assimilatrice e creatrice del pensiero cristiano nei confronti della coeva cultura non cristiana; quanto al vol. II se ne può vedere una sintesi anticipatrice nel saggio dello stesso GNILKA, La conversione della cultura antica vista dai Padri della chiesa, in BEATRICE P.F. [a cura di], L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani, EDB, Bologna 1990, pp. 125-150); WICKHAM L.R. - BAMMEL C.P. - HUNTER E.C.D. (edd.), Christian Faith and Greek Philosophy in Late Antiquity. Essays in Tribute to G.Chr. Stead. In celebration of his Eightieth Birtday 9th April 1993, SVigChr 19, Brill, Leiden 1994; RUNIA D.T., Philo in Early Christian Literature, Van Gorcum-Fortress Press, Assen/Minneapolis 1993 (studio molto ben documentato sulla presenza di Filone nella letteratura cristiana, dal Nuovo Testamento a Giovanni Crisostomo e Agostino); VAN AMERSFOORT I. - VAN OORT J., Juden und Christen in der Antike, Kok, Kampen 1990 (8 contributi di studiosi di patristica tesi a valutare l'importanza delle dipendenze dalla radice giudaica nell'elaborazione dell'identità cristiana); VISOTZKY B.L., Fathers of the World. Essays in Rabbinic and Patristic Literatures, WUNT 80, Mohr, Tübingen 1995 (13 studi dedicati ai «rabbi» dei primi secoli della nostra era

e ai loro contemporanei cristiani, i Padri della Chiesa: gli uni e gli altri sono segnati in primo luogo dalla cultura ellenistica; la comparazione fra giudaismo rabbinico e patristica, poi, risulta particolarmente proficua per due punti particolari e di rilievo: la venuta del Messia e la tematica trinitaria); BÖS G., Curiositas. Die Rezeption eines antiken Begriffs durch christliche Autoren bis Thomas von Aquin, Schöningh, Paderborn 1995 (si ricostruisce la storia del concetto di curiositas dalle sue origini – in Cicerone, Seneca e Apuleio – a Tommaso; tra i Padri particolare attenzione è data a Tertulliano e Agostino. L'ambiguità della curiosità – un segno di frivolezza ma anche un'aspirazione a scoprire la verità – è un dato non esclusivo degli autori cristiani).

### 8. La Bibbia nel periodo patristico

Biblia Patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique. Vol. 5: Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Amphiloque d'Iconium; Vol. 6: Hilaire de Poitiers, Ambroise de Milan, Ambrosiaster, CNRS Editions, Paris 1991.1995; SIEBEN H.J., Kirchenväterhomilien zum Neuen Testament. Ein Repertorium der Textausgaben und übersetzungen. Mit einem Anhang der Kirchenväterkommentare, IP 22, Martinus Nijhoff International, Steenbrugis/The Hague 1991 (repertorio delle edizioni di omelie dei Padri greci – fino al Damasceno – e latini – sino a Gregorio Magno – sia concernenti uno scritto neotestamentario sia relative a un passo delimitato); a partire dal 1992, con tre volumi l'anno, è disponibile il Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica. I grandi temi della S. Scrittura per la "lectio divina", diretto da PANIMOLLE S., Borla, Roma 1992ss. (i volumi sono monotematici e i soggetti in essi trattati - solitamente designazioni divine, concetti e termini chiave della Bibbia – si succedono in ordine alfabetico; vi contribuiscono i maggiori esperti italiani di cristianesimo antico con analisi del tema scelto nei maggiori Padri o momenti salienti dell'epoca protocristiana); BLÖNNIGEN CHR., Der griechische Ursprung der jüdisch-hellenistischen Allegorese und ihre Rezeption in der alexandrinischen Patristik, EHS Reihe 15: Klas. Spr. und Literatur 59, P. Lang, Frankfurt/Berlin 1992; VAN OORT J. WICKERT U. (edd.), Christliche Exegese zwischen Nicaea und Chalcedon, Kok Pharos, Kampen 1992 (nove contributi interdisciplinari – gli autori sono filologi, neotestamentaristi e patrologi - grazie ai quali è possibile apprezzare la ricchezza e la peculiare finalità dell'esegesi patristica); FINAN T. TWOMEY V. (edd.), Scriptural Interpretation in the Fathers: Letter and Spirit, Patristic Hermeneutics. Proceedings of the Second Patristic Conference at Maynooth 1993, Four Couts Press, Dublin 1995; FELICI S. (a cura di), Esegesi e catechesi nei Padri (secc. II-IV). Convegno di studio e aggiornamento, Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) Roma 26-28 marzo 1992, Las, Roma 1993; ID. (a cura di), Esegesi e catechesi nei Padri (secc. 1v-vII). Convegno di studio e aggiornamento, Facoltà di

Lettere..., Roma 25-27 marzo 1993, ivi 1994; Figures de l'Ancien Testament chez les Pères, Cahiers de Biblia Patristica 2, Centre d'analyse et de documentation patristiques, Strasbourg 1989 (una selezione di figure dell'Antico Testamento particolarmente meditate in epoca patristica rappresenta una specie di unità tematica di quest'opera collettiva); Le Psautier chez les Pères, Cahiers de Biblia Patristica 4, ivi 1994 (15 contributi vertenti sul testo del Salterio, sul ricorso ai Salmi da parte di alcuni Padri - Basilio, Teodoreto di Ciro, Anfilochio di Iconio, Giovanni Crisostomo – sul modo in cui i cristiani utilizzavano i Salmi nella liturgia, nella catechesi e nelle dispute teologiche; 2 contributi, infine, analizzano uno stico soltanto di due Salmi); Le livre de Job chez les Pères, Cahiers de Biblia Patristica 5, ivi 1996 (gli studi costitutivi di questo volume, si avverte nella premessa ad esso, pur non presumendo di offrire una panoramica completa dell'interpretazione patristica del libro di Giobbe, ne rappresentano la ricchezza e la diversità); DE MARGERIE B., Introduction à l'histoire de l'exégèse, IV. L'Occident latin, Initiations, Cerf, Paris 1990 (si conclude l'introduzione alla storia dell'esegesi patristica i cui tre precedenti volumi - dedicati rispettivamente all'esegesi dei Padri greci e orientali, dei Padri latini e di Agostino – sono disponibili anche in lingua italiana; in questo nuovo volume l'autore, considerando i Padri occidentali più rappresentativi da Leone Magno a San Bernardo, mostra il nesso indissolubile tra esegesi, riflessione teologica, spiritualità e liturgia); NORELLI E. (a cura di), La Bibbia nell'antichità cristiana. I. Da Gesù a Origene, EDB, Bologna 1993 («il presente volume – scrive il curatore – non è una storia dell'uso delle Scritture solo presso i 'Padri' [...]. Abbiamo qui cercato d'illustrare l'uso delle Scritture nel cristianesimo antico, fondandoci sul presupposto che, al riguardo, non si debbano distinguere gli scritti divenuti canonici dagli altri» [pp. 11-12]); altri studi dedicati all'esegesi patristica: TORRANCE TH.T., Divine Meanings. Studies in Patristic Hermeneutics, T & T Clark, Edinburgh 1995; WAI-SHING CH., The Letter and Spirit. A History of Interpretation from Origen to Luther, AmUSt.TR 167, P. Lang, New York 1995; BAMMEL C.P., Tradition and Exegesis in Early Christian Writers, Variorum, Aldershot 1995 (18 articoli, tre dei quali abbastanza recenti sul tema dell'esegesi protocristiana); dal 1984 lo studioso italiano interessato all'esegesi giudaica e cristiana antica e medievale dispone del periodico «Annali di storia dell'esegesi», EDB, Bologna 1984ss., nel quale confluiscono gli atti di convegni annuali di storia dell'esegesi, organizzati da un consorzio di università italiane; dal 1990 nell'ultima parte di ogni fascicolo si pubblica, a cura di BORI P.C. - PERRONE L. - PESCE M., una «Bibliografia di storia dell'esegesi» – sugli obiettivi e finalità più precisi di questa importante rivista italiana cfr. in essa l'articolo di VIAN G.M., Riflessione su un decennio di ricerca per la storia dell'esegesi, ASE 10 (1993) 627-629; STUDER B., Die patristische Exegese, eine Aktualisierung der Heiligen Schrift. Zur hermeneutischen Problematik der frühchristlichen Bibelauslegung, in «Revue des Etudes Augustiniennes» 42 (1996) 71-95 (segnaliamo quest'articolo di rivista, ritenendolo un'acuta e documen-

tata [bibliograficamente] messa a punto dell'esegesi protocristiana; l'autore si sofferma su alcuni aspetti consueti e nuovi; di questi ultimi ricordiamo la sottolineatura dell'origine di tale esegesi nell'insegnamento di Cristo e negli scritti paolini e la sua intenzionale attualità. L'esegesi protocristiana concerne l'oggi e l'appello sempre attuale che Dio rivolge all'uomo); POTTER D.S., Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire, Clarendon, Oxford 1990; AUNE D.E., La profezia nel primo cristianesimo e il mondo mediterraneo antico, Paideia, Brescia 1996 (un'approfondita rilettura analitica della più antica letteratura cristiana nell'intento di affrontare tutti i fenomeni di profezia cristiana fino a includere il montanismo nel II sec. d.C.; a tal proposito l'autore si sofferma sulle tradizioni profetiche e divinatorie israelitico-giudaiche e su quelle oracolari e profetiche greco-romane); Associazione Biblica Italiana [A.B.I.], Il profetismo da Gesù di Nazaret al montanismo. Atti del IV Convegno di Studi Neotestamentari (Perugia, 12-14 settembre 1991), a cura di PENNA R., «Ricerche Storico Bibliche» 5 (1993).

#### 9. La formazione del canone cristiano delle Scritture

SEVRIN J.M. (dir.), The New Testament in Early Christianity. La réception des écrits néotestamentaires dans le christianisme primitif, BEThL 86, Univ. Press-Peeters, Louvain 1989 (importanti contributi sull'emergere progressivo del Nuovo Testamento come Scrittura autoritativa); METZGER B.M., Il canone del Nuovo Testamento. Origine, sviluppo e significato, Paideia, Brescia 1997, ed. orig. 1987 (lo studio della genesi del canone biblico viene condotto con assidua attenzione alla storia della chiesa antica, nei suoi aspetti letterari ed istituzionali); ZIEGENHAUS A., Kanon. Von der Väterzeit bis zur Gegenwart, HDG 1/3a(2), Herder, Friburg/Basel/Wien 1990; DOHMEN C. - OEMING M., Biblischer Kanon. Warum und Wozu? Eine Kanontheologie, QD 137, Herder, Freiburg/Basel/Wien 1992 (specialmente la parte terza); EARLE ELLIS E., The Old Testament in Early Christianity. Canon and Interpretation in the light of Modern Research, WUNT 54, Mohr, Tübingen 1991; BLAN-CHARD Y.M., Aux sources du canon, le témoignage d'Irénée, CF 174, Cerf, Paris 1993 (lo studio, di fatto, si estende dalla *Didaché* a Ireneo e si pone come storia del canone delle Scritture nell'arco cronologico più decisivo, dalla fine del 1 alla fine del 11 secolo; la canonizzazione del corpus paolino è in via di compimento nel sec. II, mentre quella dei vangeli non si realizzerà che nel III e nel IV); HAHNEMAN G.M., The Muratorian Fragment and the Development of the Canon, Clarendon, Oxford 1992 (riprendendo una precedente tesi sviluppata da SUNDBERG A.C., Hahneman cerca di fondare sia la collocazione del canone muratoriano nel sec. IV, sia l'assenza di un vero canone cristiano prima di tale secolo); MCDONALD L.M., The Formation of the Christian Bible Canon, Hendrickson Publishers, Peabody (Mass.) 1995<sup>2</sup>; BOVON F. - NORELLI E. (a cura di), Dal Kerygma al canone. Lo statuto degli scritti neotestamentari nel secondo secolo, in «Cristianesimo nella storia» 15/3 (1994) 525-675 (i

diversi contributi di questo numero monografico consentono di rivisitare le principali posizioni, antiche e recenti, in merito al problema della formazione del canone; permettono, inoltre, la seguente conclusione: la costituzione del Nuovo Testamento nel sec. Il si colloca certamente entro un contesto polemico, ma la soluzione alla fine impostasi si è sviluppata a partire da concezioni intrinsecamente radicate nel kerygma delle origini cristiane).

# 10. Il compito dell'annuncio del messaggio cristiano

HUNTER D.G. (ed.), Preaching in the Patristic Age. Studies in Honour of W.J. Burghardt, Paulist Press, New York 1989; OLIVAR A., La predicación cristiana antigua, Herder, Barcelona 1991 (studio monumentale articolato in due parti: i Protagonisti, ossia i predicatori di lingua greca, siriaca, armena, copta e latina; gli Aspetti particolari della predicazione antica, in particolare il momento della predicazione, la funzione della predicazione riservata al vescovo, quindi estesa al presbitero, i compiti del ministero della predicazione, la preparazione e l'improvvisazione ecc.); MÜHLENBERG E. & VAN OORT J. (edd.), Predigt in der Alten Kirche, Kok Pharaos, Kampen 1994 (raccolta di 5 conferenze presentate nel contesto dell'incontro della Patristische Arbeitsgemeinschaft a Herrnhut nel gennaio 1993: esse considerano, rispettivamente, la definizione agostiniana della predicazione e del predicatore, nonché le caratteristiche salienti della predicazione di Agostino; il rapporto tra l'omelia cristiana e i principali generi dell'oratoria pagana; il confronto, con riferimento a un testo del Cantico, fra il Commento e le Omelie che Origene a esso dedica; l'attività esegetica e didascalica di Giovanni Crisostomo; la figura istituzionale del predicatore, il quadro liturgico della predicazione e il pubblico); SALZMANN J.C., Lebren und Vermahnen. Zur Geschichte des christlichen Wortgottesdienstes in den ersten drei Jahrhunderten, WUNT II, 59, Mohr, Tübingen 1994 (dai due tipi originariamente distinti di celebrazione, la liturgia della Parola e il banchetto eucaristico, si giunge nel sec. It alla loro unificazione, dovuta alla crescita delle comunità, che rese impossibile la più arcaica modalità celebrativa dell'eucaristia-agape).

## 11. La riflessione teologica protocristiana e la prima elaborazione dogmatica

GRANT R.M., Gods and the One God, Westminster Press, Philadelphia 1986 (un confronto tra lo sviluppo delle concezioni cristiane su Dio e Gesù Cristo con i concetti religiosi prevalenti nel mondo greco-romano); ID., Jesus after the Gospels. The Christ of the Second Century, J. Knox Press, Louisville 1990; FERGUSON E., Backgrounds of Early Christianity, W.B. Eerdmanns publishing Company, Grand Rapids (MI) 1987; OSBORN E., The Emergence of Christian Theology, Univ. Press,

Cambridge 1993; DANIÉLOU J., Le origini del cristianesimo latino. Storia delle dottrine cristiane prima di Nicea, EDB, Bologna 1991 (dopo aver esaminato le espressioni culturali del cristianesimo delle origini nel contesto dell'apocalittica giudaica e confrontato cristianesimo ed ellenismo, in questo nuovo volume l'autore studia l'incontro del messaggio cristiano con il mondo latino, limitatamente ai primi tre secoli); ORBE A., Estudios sobre la teología cristiana primitiva, Fuentes patrísticas. Estudios 1, Ciudad Nueva-P.U.G., Madrid/Roma 1994 (vengono raccolti 35 studi dedicati all'analisi di temi teologici preniceni concernenti la Trinità, l'ecclesiologia, l'escatologia e l'economia della salvezza); ID., La teologia dei secoli II e III. Il confronto della Grande Chiesa con lo gnosticismo, vol. I: Temi veterotestamentari; vol. II: Temi neotestamentari, Piemme-P.U.G., Casale Monferrato/Roma 1995; URÍBARRI BILBAO G., Monarquía y Trinidad. El concepto teológico "monarquía" en la controversia "monarquiana", Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas - Madrid, Ser. I: Estudios, 66, Univ. Pont. Comillas de Madrid, Madrid 1996; SI-MONETTI M., Studi sulla cristologia del 11 e 111 secolo, SEA 44, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1993; gli studi ampi e noti di GRILLMEIER A., Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, dedicati alla ricognizione della cristologia patristica e dogmatica dei primi secoli cristiani, si sono protratti: ai due tomi del vol. I, già disponibili in lingua italiana, pubblicati negli anni '80 e finalizzati all'esplorazione della cristologia dall'età apostolica sino al concilio di Calcedonia, Paideia, Brescia 1982, si sono aggiunti, per i tipi della medesima editrice, il vol. 2/1: La ricezione del concilio di Calcedonia (451-518), Brescia 1996; il vol. 2/2: La chiesa di Costantinopoli nel vi secolo, Brescia 1999, cui ha collaborato HAINTHALER TH.; pure il vol. 2/4: Die Kirche von Alexandrien mit Nubien und Ethiopien nach 451, Herder, Freiburg/Basel/Wien 1990 verrà presto tradotto dalla Paideia di Brescia; recentemente HAINTHA-LER TH. ha raccolto numerosi articoli di Grillmeier, incentrati sulla cristologia protocristiana, pubblicati a lato della sua grande storia cristologica: GRILLMEIER A., Fragmente zur Christologie. Studien zum altkirchlichen Christusbild, Herder, Freiburg/Basel/Wien 1997; a questi volumi è opportuno unire ORBE A. (a cura di), Il Cristo, vol. I: Testi teologici dal 1 al IV secolo, Fondazione L. Valla, Mondadori, Milano 19903; SIMONETTI M. (a cura di), vol. II: Testi teologici e spirituali in lingua greca dal rv al vii secolo, ivi 19902; LEONARDI C. (a cura di), vol. III: Testi teologici e spirituali in lingua latina da Agostino ad Anselmo di Canterbury, ivi 1989; ID. (a cura di), vol. IV: Testi teologici e spirituali in lingua latina da Abelardo a San Bernardo, ivi 1991; Monophysite Texts of the Sixth Century, edited, translated and annotated by ROEY A. and ALLEN P., OLA 56, Pecters, Leuven 1994; BEYSCHLAG K., Grundriß der Dogmengeschichte, Bd. I, Gott und Welt; Bd. II: Gott und Mensch, Teil 1: Das christologische Dogma, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1987.1991<sup>2</sup>; ANDRESEN C. (ed.), Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982; GONZALEZ J. L., Christian Thought revisited. Three types of Theology, Abingdon, Nashville 1989 (i

tre tipi di teologia sarebbero quello fondamentalista – o legalista – riscontrabile in Tertulliano, quello liberale – di sapore filosofico – attestato da Origene e quello pastorale, imperniato sulla storia della salvezza, elaborato da Ireneo); HADOT J., La formation du dogme chrétien des origines à la fin du ry siècle, "Cahiers de la FOReL" 3, Centre Univ., Charleroi 1990; HANSON R.P.C., The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy 318-381, T & T Clark, Edinburgh 1988 (da un punto di vista storico-teologico si considera nel ponderoso volume un periodo - dall'elevazione di Ario al presbiterato sino al secondo concilio ecumenico – che ha scosso le chiese dell'Oriente e rimane segnato da una grande agitazione di persone e di dottrine); PELIKAN J., La tradition chrétienne. Histoire du développement de la doctrine. Vol. 1: L'emergence de la tradition catholique (100-600), PUF, Paris 1994 (ed. originale 1971); ULRICH J., Die Anfänge der abendländischen Rezeption des Nizänums, PTS 39, De Gruyter, Berlin/New York 1994; SESBOÜÉ B. WOLIN-SKI J., Storia dei dogmi, Tomo I. Il Dio della salvezza. 1-viii secolo: Dio, la Trinità, il Cristo, l'economia della salvezza, Piemme, Casale Monferrato 1996; MILANO A., Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico, Ed. Dehoniane, Roma 19962; STUDER B., La riflessione teologica nella Chiesa imperiale (sec. IV e V), Sussidi Patristici 4, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1990; WIDDI-COMBE P., The Fatherhood of God from Origen to Athanasius, Clarendon, Oxford 1994; MOINGT J., L'homme qui venait de Dieu, CFi 176, Cerf, Paris 1993 [rist. 1996] (la prima parte di questa suggestiva cristologia [pp. 73-220] indaga le origini della storia del dogma dell'incarnazione e le sue definizioni conciliari, tutte situate, com'è noto, nel periodo patristico); SABUGAL S., Io credo. La fede della Chiesa. Il Simbolo della fede. Storia e interpretazione, Dehoniane, Roma 1990; HEIM S.M. (ed.), Faith to Creed. Ecumenical Perspectives on the Affirmation of the Apostolic Faith in the Fourth Century. Papers of the Faith to Creed Consultation Commission of Faith and Order NCCCUSA October, 25-27, 1989-Waltham Mass., Eerdmans, Grand Rapids (MI) 1991 (in un contesto interconfessionale viene sviluppato, da angolazioni diverse, un approccio al simbolo niceno-costantinopolitano, per lumeggiare la situazione storicosociale della sua origine e apprezzarne l'espressione della fede apostolica; i diversi contributi – la posizione cattolica è esposta da DE HALLEUX A. – non mancano di individuare alcuni importanti elementi afferenti al sec. IV, quali - tra altri - la spiritualità monastica, l'impegno nell'individuazione di un'adeguata terminologia teologica, la preparazione dei catecumeni all'intelligenza della formula di fede e alle esigenze della vita cristiana, la prassi sinodale di allora e la necessità di esprimere in una formulazione adeguata al tempo la verità biblica); HAYKIN M.A.G., The Spirit of God. The Exegesis of 1 and 2 Corinthians in the Pneumatomachian Controversy of the Fourth Century, SVigChr 27, Brill, Leiden, 1994 (si indaga il retroterra e il contesto della sezione pneumatologica del Simbolo niceno-costantinopolitano); STAATS R., Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische und theologische Grundlagen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996 (uno

studio molto documentato, sotto il profilo storico e teologico, del Simbolo niceno-costantinopolitano, che consente di apprezzare la teologia dei Padri da cui discende l'articolo pneumatologico; l'autore si diffonde anche sull'importanza ecumenica odierna di questo Simbolo di fede); BØRRESEN K.E. (ed.), Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, Solum Forlag, Oslo 1991 (volume collettivo nel quale viene indagato il rapporto fra la dottrina cristiana dell'immagine di Dio propria dell'uomo [e anche della donna?] e i modelli della relazione tra i due sessi; specialmente i contributi di SFAMENI GASPARRO G., immagine di Dio e differenziazione sessuale nella tradizione dell'Enkrateia; VOGT K., «diventare maschio»: metafora gnostica e protocristiana; BØRRESEN K.E., Gen 1,27 e 1 Cor 11,7 nell'interpretazione patristica); VEGETTI M. (a cura di), L'esperienza religiosa antica. Introduzione alle culture antiche, vol. III, Bollati Boringhieri, Torino 1992 (specialmente pp. 196-207: FILORAMO G., Il monoteismo tardo-antico); DE HAL-LEUX A., Patrologie et Œcuménisme. Recueil d'études, BEThL 43, Univ. Press, Leuven 1990; KLAUCK H.-J. (ed.), Monotheismus und Christologie. Zur Gottesfrage im hellenistischen Judentum und im Urchristentum, QD 138, Herder, Freiburg/Basel/Wien 1992 (specialmente pp. 187-217); TORRANCE TH. F., The Trinitarian Faith. The Evangelical Theology of the Ancient Catholic Church, T & T Clark, Edinburgh 1988; ID., The Christian Doctrine of God, One Being Three Persons, ivi 1996; MORTLEY R., From Word to Silence, I: The Rise and Fall of Logos; II: The Way of Negation, Christian and Greek, Theophaneia 30-31, Bonn 1986; RUG-GIERI G. (dir.), Enciclopedia di Teologia Fondamentale. Storia Progetto Autori Categorie, vol. I, Marietti, Genova 1987 (specialmente pp. 15-112.133-219: i contributi di PERI V. [apologetica greca dagli inizi al concilio di Nicea], di PAPAROZZI M. [l'apologia delle Chiese di Oriente dalla pace costantiniana alla fine del sec. xix] e di PIZZOLATO L.F. [l'apologia delle Chiese di Occidente fino all'età carolingia]); segnaliamo, inoltre, due importanti contributi in Reallexikon für Antike und Christentum 16, A. Hiersemann, Stuttgart 1994, su altrettanti lemmi di decisiva importanza per la cristologia e la teologia trinitaria in epoca patristica: STEAD G.CHR., Homousios (coll. 364-433) e HAMMERSTAEDT J., Hypostasis (coll. 986-1035); una specie di pneumatologia biblico-patristica rappresenta il volume di FERRARO G., Lo Spirito Santo nel Quarto Vangelo. I commenti di Origene, Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia e Cirillo di Alessandria, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1995.

# 12. Storie della teologia protocristiana e dei concili di epoca patristica

VILANOVA E., Storia della teologia cristiana, vol. 1: Dalle origini al xv sec., Borla, Roma 1991; DI BERARDINO A. - STUDER B. (dir.), Storia della teologia, vol. 1: Epoca primitiva, Piemme, Casale Monferrato 1993 (l'intento è di scrivere una storia che consideri le condizioni, gli stimoli, gli attori del lavoro teologico, il loro modo di fare teologia e,

quindi, i teologi, le correnti teologiche, i luoghi del loro fare teologia e i risultati); DAL COVOLO E. (a cura di), Storia della teologia, 1, Dalle Origini a Bernardo di Chiaravalle, ED-EDB, Roma/Bologna 1995; OSCULATI R., La teologia cristiana nel suo sviluppo storico, vol. I: Primo millennio, Ed. S. Paolo, Milano 1996; ALBERIGO G. (ed.), Storia dei concili ecumenici, Queriniana, Brescia 1990 (specialmente pp. 11-118: PERRONE L., Da Nicea [325] a Calcedonia [451]. I primi quattro concili ecumenici: istituzioni, dottrine, processi di ricezione, pp. 119-154: YAN-NOPOULOS P.A., Dal secondo concilio di Costantinopoli [553] al secondo concilio di Nicea [786-787]); ORTIZ DE URBINA I., Storia dei Concili Ecumenici, vol. I: Nicea e Costantinopoli, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994 (ed. originale 1963).

# 13. Origine e significato dell'eresia

LE BOULLUEC A., La notion d'hérésie dans la littérature grecque IIm' siècle, Tome 1: De Justin à Irénée; Tome 2: Clément d'Alexandrie et Origène, Etudes Augustiniennes, Paris 1985; CHADWICK H., Heresy and Orthodoxy in the Early Church, Variorum, Hampshire 1991 (23) studi, pubblicati tra il 1955 e il 1989, che mostrano, grazie alla finezza analitica del loro autore, come eresia e ortodossia non sono due termini che separano radicalmente due mondi o due sistemi di pensiero, ma un modo di intendere la realtà nella sua complessità, quella della vita, che nell'ambito politico e teologico pone a confronto gli uomini e i gruppi sociali, il paganesimo e il cristianesimo, l'eresia e l'ortodossia, con tutto ciò che questo implica di eccessi e di ingiustizia, di violenze e condanne, ma altresì di reciproca attrazione); Ortodoxie et hérésie dans l'Eglise ancienne. Perspectives nouvelles, Cahiers de la Revue de Philosophie et de Théologie 17, Genève/Lausanne 1993; SIMONETTI M., Ortodossia ed Eresia tra 1 e π secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1994; MEYEN-DORFF J., Unité de l'Empire et divisions des chrétiens. L'Eglise de 450 à 680, Cerf, Paris 1993.

# 14. Mariologia

GAMBERO L., Maria nel pensiero dei Padri della Chiesa, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1991; FELICI S. (a cura di), La mariologia nella catechesi dei Padri della Chiesa (età prenicena), Convegno di studio e aggiornamento Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) Roma, 18-19 marzo 1988, Las, Roma 1989; ID. (a cura di), La mariologia nella catechesi dei Padri della Chiesa (età postnicena), Convegno di studio e aggiornamento Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) Roma 10-11 marzo 1989 xxv della Facoltà, Las, Roma 1991; BENKO ST., The Virgin Goddes. Studies in the Pagan and Christian Roots of Mariology, NUS 59, Brill, Leiden 1993; LIMBERIS V., Divine Heiress. The Virgin Mary and

the Creation of Christian Constantinople, Routledge, London/New York 1994 (si presta attenzione all'influsso del culto imperiale, sviluppatosi a Costantinopoli, sulla concezione e venerazione di Maria qui viva nei secoli rv e v; ne è chiara testimonianza l'Inno Akathistos, datato dall'autrice di questo studio alla metà del sec. v).

## 15. Ecclesiologia

WOJOTOWYTSCH M., Papsttum und Konzile von den Anfängen bis zu Leo I. (440-461). Studien zur Entstehung der Überordnung des Papstes über Konzile, PuP 17, A. Hiersemann, Stuttgart 1981; ENO R.B., The Rise of Papacy, Glazier, Wilmington 1990; SCHATZ K., Il primato del papa. La sua storia dalle origini ai nostri giorni, Queriniana, Brescia 1996 (la parte I: L'evoluzione del primato nei primi cinque secoli, pp. 35-80; la parte  $\Pi$ . Una differente funzione di unità in Oriente e in Occidente, pp. 82-105); JEFFERS J.S., Conflict at Rome: Social Order and Hierarchy in Early Christianity, Fortress, Minneapolis 1991; FERGUSON E. (ed.), Church, Ministry, and Organisation in the Early Church Era, Studies in Early Christianity 13, Garland, New York/London 1993; DASSMANN E., Amter und Diensten in den frühchristlichen Gemeinden, Hereditas 6, Borengässer, Bonn 1994 (una quindicina di contributi, per gran parte già pubblicati, dedicati alla presentazione in senso generale o di aspetti più specifici - origine dell'episcopato monarchico, designazione dei vescovi nei primi secoli cristiani, diaconato e celibato, ecc. – attinenti i ministeri ecclesiali); YSEBAERT J., Die Amtsterminologie im Neuen Testament und in der alten Kirche. Eine lexikographische Untersuchung, Eureia, Breda 1994 (non è possibile compendiare l'articolato risultato conseguito da questa importante ricerca; ci si limita a segnalare che l'obiettivo – illuminare il significato e la funzione di ministeri e ministri nelle più antiche comunità cristiane – viene raggiunto indagando termini neotestamentari indicanti funzioni ministeriali carismatico-itineranti e/o stabili e con responsabilità di guida delle singole comunità ecclesiali, cui si aggiungono aspetti inerenti alla scelta dei ministri e ai riti della loro ordinazione); meno approfondito e più limitato del precedente, ma utile, è NOLL R.R., Christian Ministerial Priesthood. A Search for Its Beginnings in the Primary Documents of the Apostolic Fathers, Catholic Scholars Press, San Francisco, 1993; CATTANEO E. (a cuta di), I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, LCPM 25, Paoline, Milano 1997; MARTELET G., Deux mille ans d'Eglise en question. Théologie du Sacerdoce, tome II, Des martyrs à l'Inquisition, Cerf, Paris 1990; HOUSSIAU A. - MONDET J.P., Le Sacerdoce du Christ et de ses Serviteurs selon les Pères de l'Eglise, Centre d'Histoire des Religions, Louvain-la-Neuve 1990 (al primo studioso si deve la presentazione del sacerdozio ministeriale nella chiesa antica; al secondo l'analisi del rapporto tra il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio ecclesiale negli scritti del Crisostomo); FELICI S. (a cura di), La formazione al sacerdozio ministeriale nella catechesi e nella testimonianza di vita dei Padri. Convegno di studio e aggiornamento. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis). Roma 15-17 marzo 1990, Las, Roma 1992; LIZZI R., Il potere episcopale nell'Oriente Romano. Rappresentazione ideologica e realtà politica (IV-V secolo d.C.), Ed. dell'Ateneo, Roma 1987; EAD., Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (L'Italia Annonaria nel IV-V secolo d.C.), Ed. New Press, Como 1989; DUJARIER M., L'Eglise-Fraternité. Les origines de l'expression "adelphotês-fraternitas" aux trois premiers siècles du christianisme, Cerf, Paris 1991; FAIVRE A., Ordonner la fraternité. Pouvoir d'innover et retour à l'ordre dans l'Eglise ancienne, Cerf, Paris 1992; HAMMAN G., L'amour retrouvé. La diaconie chrétienne et le ministère de diacre du christianisme primitif au réformateurs protestantes du xvr siècle, Cerf, Paris 1994; FELBER A., Harmonie durch Hierarchie? Das Denken der Geschlechter-Ordnung im frühen Christentum, Wiener Frauenverlag, Wien 1994.

### 16. Uomini e donne nelle comunità protocristiane

FAIVRE A., I laici alle origini della Chiesa, Paoline, Cinisello Balsamo 1986; ZOCCA E., Laici e laicità nei primi secoli cristiani. Letteratura martiriale e apologetica in lingua greca. I padri latini, Roma 1992; DAL COVOLO E., Chiesa e società politica. Aree di 'laicità' nel cristianesimo delle origini, Las, Roma 1994; DAL COVOLO E. - BERGAMELLI F. -ZOCCA E. BIANCO M.G. (a cura di), Laici e laicità nei primi secoli della Chiesa, LCPM 21, Paoline, Milano 1995; ASPEGREN K., The Male Woman. A Feminine Ideal in the Early Church, Kieffer R. (ed.), Almqvist & Wihsell International, Stockolm 1990; MATTIOLI U. (a cura di), La donna nel pensiero cristiano antico, Marietti, Genova 1992; MAZZUCCO C., 'E fui fatta maschio'. La donna nel cristianesimo primitivo (secoli 1-1111). Con un'appendice sulla Passio Perpetuae', Casa Ed. Le Lettere, Firenze 1989; CLARK G., Women in Late Antiquity. Pagan and Christian Lifestyles, Clarendon, Oxford 1993 (il breve volume, malgrado il sottotitolo, verte sulle fonti per una storia delle donne, più che sui loro stili di vita); PETERSEN-SZEMEREDY GR., Zwischen Weltstadt und Wüste: Römische Asketinnen in der Spätantike. Eine Studie zu Motivation und Gestaltung der Askese christlicher Frauen Roms auf dem Hintergrund ihrer Zeit, FKDG 54, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993; FRA-SCHETTI A. (a cura di), Roma al femminile, Laterza, Roma/Bari 1994, specialmente pp. 153-186.259-285; DAL COVOLO E., Donna e matrimonio alle origini della chiesa, Las, Roma 1996 (i cinque contributi qui raccolti, illustrano la condizione della donna nella chiesa antica soprattutto sulla base di testimonianze inculturate nel contesto greco-romano del 11-111 secolo; cfr anche, in margine al convegno e a completamento, MARITANO M., Tematiche di studio e appunti bibliografici su "Donna e matrimonio (sec. и-ш)", in «Salesianum» 59 (1997) pp. 315-335; CARPI-NELLO M., Libere donne di Dio. Figure femminili nei primi secoli cristiani, Mondadori, Milano 1997.

#### 17. Iniziazione e culto cristiani

BALDOVIN J.F., The Urban Character of Christian Worship. The Origins, Development and Meaning of Stational Liturgy, OCA 228, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1987; SAXER V., Les rites de l'initiation chrétienne du 11e au vr siècle. Esquisse historique et signification d'après leurs principaux témoins, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 7. Spoleto 1988; MCDONNELL K. - MONTAGUE T., Iniziazione cristiana e battesimo nello Spirito Santo. Testimonianze dei primi otto secoli, Ed: Dehoniane, Roma 1993; BENOÎT A. MUNIER C., Le baptême dans l'Eglise ancienne (re-me siècles), TC 9, P. Lang, Berne/Berlin 1994 (vengono qui riprodotti i principali testi preniceni relativi al battesimo, dalla Didaché al concilio di Nicea, non escludendo i testi gnostici e quelli giudaici; l'introduzione delinea l'evoluzione e la teologia del battesimo); quanto alla preparazione al battesimo, attraverso il percorso del catecumenato, nella chiesa antica: FINN TH.M., Early Christian Baptism and the Catechumenate: West and East Syria, The Liturgical Press, Collegeville 1992; ID., Early Christian Baptism and the Catechumenate: Italy, North Africa, and Egypt, ivi 1992; CAVALLOTTO G., Catecumenato antico. Diventare cristiani secondo i Padri, EDB, Bologna 1996; ID. (a cura di), Iniziazione cristiana e catecumenato. Diventare cristiani per essere battezzati, ivi 1996 (specialmente i contributi del medesimo CAVALLOTTO) G., di LAITI G., di SAXER V. e di DUJARIER M.); METZLER K., Der griechische Begriff des Verzeihens. Untersucht am Wortstamm suggnähm von den ersten Belegen bis zum vierten Jh. N. Chr., WUNT II, 44, Mohr, Tübingen 1991; KLAR K.-J., Das kirchliche Bußinstitut von den Anfängen bis zum Trienter Konzil, EHS.T 413, P. Lang, Frankfurt/Bern/New York 1991; KOLLMANN B., Ursprung und Gestalten der frühchristlichen Mahlfeier, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990; SCAR-NERA A., Il digiuno cristiano dalle origini al IV secolo. Contributo per una rivalutazione teologica, Ed. Liturgiche, Roma 1990; HAMMAN A.-G., La preghiera nella chiesa antica, TC 6, SEI, Torino 1994 (la preghiera cristiana da Gesù al sec. m; secondo lo stile della collana i testi sono dati nella lingua originale con traduzione a lato; preceduti da un'introduzione generale e annotati); VON STRITZKY M.-B., Studien zur Überlieferung und Interpretation des Vaterunsers in der frühchristlichen Literatur, MBTh 57, Aschendorff, Münster i.W. 1989; SABUGAL S., Il Padrenostro nella catechesi antica e moderna, Dehoniane, Roma 1994.

# 18. Antropologia

HAMMAN A.-G., L'homme image de Dieu. Essai d'une anthropologie chrétienne dans l'Eglise des cinq premiers siècles, Desclée, Paris 1987; ID. (a cura di), L'uomo immagine somigliante di Dio, traduzione dei testi di PINI G., ed. it. coordinata da GIANNARELLI E., LCPM 10, Paoline, Milano 1991; NELLAS P., Voi siete dèi. Antropologia dei Padri della Chiesa, Città Nuova, Roma 1993; FELICI S. (a cura di), Crescita

dell'uomo nella catechesi dei Padri (Età prenicena). Convegno di studio e aggiornamento. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis). Roma, 14-16 marzo 1986, Las, Roma 1987; RAMOS-LISSON D. - VILADRICH P.J. - ESCRIVA-IVARS J. (edd.), Masculinidad y Feminidad en la Patrística, Universidad de Navarra, Pamplona 1989 (la femminilità è considerata dai cristiani in maniera più positiva che nell'ambiente circostante e coevo; in tutti gli interventi che compongono il volume si sottolinea il contesto sfavorevole alla femminilità nel quale gli autori cristiani redigono i loro scritti); ZINCONE S., Studi sulla visione dell'uomo in ambito antiocheno, Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni 1, Japadre, L'Aquila 1988; SESBOÜÉ B. (dir.), Histoire des dogmes, Tome Π: GROSSI V. LADARIA L.F. - LÉCRIVAIN PH. - SESBOUÉ B., L'homme et son salut, Desclée, Paris 1995 (se il tomo I ha come temi centrali Dio, la Trinità, il Cristo e la soteriologia, il tomo II affronta il periodo compreso tra i secc. v e vn, occupandosi dell'antropologia cristiana: la creazione, il peccato di origine, la giustificazione, la grazia, l'etica cristiana e i fini ultimi); WHITE C., Christian Friendship in the Fourth Century, Cambridge Univ. Press, New York 1992 (testi poetici, filosofici monastici e patristici vengono sottoposti ad un'accurata indagine per discernere il tema oggetto dell'analisi; per quanto concerne le fonti che hanno ispirato il pensiero dei Padri sul tema dell'amicizia, l'influsso della tradizione classica greco-romana è stato decisamente maggiore di quello della Scrittura); PIZZOLATO L., L'idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Einaudi, Torino 1993 («Il nostro lavoro – avverte l'autore alle pp. VIII-IX – prende in considerazione [...] lo sviluppo della concezione dell'amicizia non solo in area classica, ma anche nel mondo cristiano antico, partendo dalle sue ascendenze giudaiche veterotestamentarie. L'amicizia, in questo percorso diacronico che inevitabilmente assume tratti comparatistici, toccando le radici della concezione dell'uomo, fa risaltare le modalità intime dell'incontro tra due culture e due civiltà, cui competono idee finali dell'uomo sostanzialmente diverse, anche se non al punto tale da avere reso impossibile un dialogo. E, costituendo un denominatore comune di entrambe quelle culture, l'amicizia serve a rilevare le analogie e a precisare, indirettamente ma chiaramente, gli specifici antropologici dell'una e dell'altra»); STAL-TER-FOUILLOY D., Histoire et Violence. Essai sur la liberté humaine dans les premiers écrits chrétiens, PUF, Paris 1990 (studio di natura filosofica incentrato su un interrogativo: la violenza inerisce alla storia o è frutto di scelta? Nel primo caso l'uomo non è libero e la storia smarrisce la sua realtà; nel secondo l'uomo è responsabile e la storia sfugge al destino); PERETTO E., La sfida aperta. Le strade della violenza e della nonviolenza dalla Bibbia a Lattanzio, Borla, Roma 1993 (studio dedicato ai rapporti tra violenza e non violenza, intesa come attivo rifiuto della violenza e ricerca di riconciliazione); MILLER P.C., Dreams in Late Antiquity. Studies in the Imagination of a Culture, Univ. Press, Princeton 1994 (la prima parte – di natura tematica – indulge a considerare le teorie, le interpretazioni e il valore terapeutico dei sogni; la seconda considera le visioni e i sogni di Erma, nel Pastore, di Perpetua, di Elio Aristide e dei due Gregori, il Nazianzeno e il Nisseno).

### 19. Aspetti ascetico-spirituali e mistici

VILLER M. - RAHNER K., Ascetica e mistica nella patristica. Un compendio della spiritualità cristiana antica, Queriniana, Brescia 1991 [ed. originale 1934]; MCGINN B., The Presence of God. A History of Western Mysticism, I: The Foundations of Mysticism. Origins to the Fifth Century, Crossroad, New York 1991; RUH K., Storia della mistica occidentale, vol. I: Le basi patristiche della teologia monastica del xu secolo, Vita e Pensiero, Milano 1995; TURNER D., The Darkness of God. Negativity in Christian Mysticism, Univ. Press, Cambridge 1995; SQUIRE A., Alla scuola dei Padri. Lezioni di spiritualità, Queriniana, Brescia 1990; MICHEL P., Le vocabulaire de l'expérience spirituelle dans la tradition patristique grecque du rve au xrve siècle, TH 86, Beauchesne, Paris 1992 (un'utile presentazione di quanto gli autori cristiani e i monaci greci hanno scritto su numerosi aspetti dell'esperienza spirituale; di particolare interesse è l'analisi di una quindicina di termini chiave greci in uso presso i monaci dei primi secoli); ID., Lessico del deserto. Le parole della spiritualità, Qiqajon, Magnano (BI) 1998; CERESA GASTALDO A. (a cura di), Biografia e agiografia nella letteratura cristiana antica e medievale. Atti del convegno tenuto a Trento il 27-28 ottobre 1988, EDB, Bologna 1990; Les fonctions des saints dans le monde occidental (mf-xm siècle). Actes du collogue organisé par l'Ecole française de Rome avec le concours de l'Université de Rome «La Sapienza», Rome, 27-29 octobre 1988, CEFR 149, Rome 1991; ANGENENDT A., Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, Beck, München 1994.

# 20. Origine ed evoluzione del fenomeno monastico

GOBRY I., Storia del monachesimo, vol. I. Le origini orientali: da sant'Atanasio a san Basilio. Il radicamento in Occidente: da san Martino a san Benedetto, Città Nuova, Roma 1991; COLOMBÁS G.M., Il monachesimo delle origini. Tomo I: Uomini, fatti, usi e istituzioni. Tomo II: Spiritualità, Jaca Book, Milano 1984 (rist. 1994).1990; VÖÖBUS A., History of Ascetism in the Syrian Orient. A Contribution to the History of Culture in Near East, I. The Origin of Ascetism. Early Monasticism in Persia, CSCO.Sub 184/14, Louvain 1958; II. Early Monasticism in Mesopotamia and Syria, CSCO.Sub 197/17, Louvain 1969; III. (senza altra indicazione specifica), CSCO.Sub 500/81, Peeters, Lovanii 1988; GOULD G., The Desert Fathers on Monastic Community, Clarendon, Oxford 1993; Regola del Maestro, vol. 1: Introduzione, traduzione e commento a cuta di BOZZI M.; vol. 2: Introduzione, testo e note a cura di BOZZI M. & GRILLI A., Paideia, Brescia 1995; DE VOGÜÉ A., Histoire littéraire du mouvement monastique dans l'Antiquité. Première partie: Le monachisme

latin, I: De la mort d'Antoine à la fin du séjour de Jérôme à Rome (356-385); II: De l'Itinéraire d'Egérie à l'éloge funèbre de Népotien (384-396); III/1: Le monachisme latin. Jérôme, Augustin et Rufin au tournant du siècle (391-405), Cerf, Rome 1991.1993.1996 (trattandosi di una storia letteraria, l'obiettivo dell'autore è di contemplare l'immagine del monaco e della vita monastica contenuta nei testi di volta in volta presentati e studiati); GARRIGUES J.M. - LEGREZ J., Moines dans l'assemblée des fidèles à l'epoque des Pères (ive-vine siècle), TH 87, Beauchesne, Paris 1992 (vengono studiate le caratteristiche del monachesimo «urbano», sviluppatosi dal rv all'vm sec. entro la comunità della chiesa locale riunita attorno al vescovo); BARONE ADESI G., Monachesimo Ortodosso d'Oriente e Diritto Romano nel tardo antico, Giuffré Ed., Milano 1990; SCA-RAFFIA L. - ZARRI G. (a cura di), Donne e fede, Laterza, Roma/Bari 1994 (specialmente CONSOLINO F.E., Ascetismo e monachesimo femminile in Italia dalle origini all'età longobarda [IV-VIII secolo], pp. 3-41); ELM S., "Virgins of God". The Making of Ascetism in Late Antiquity, Clarendon, Oxford 1994 (le fonti considerate in questa estesa indagine, limitata all'Egitto e all'area microasiatica nel sec. IV, sono intenzionalmente quelle solitamente meno esplorate e talora censurate dalle autorità ecclesiastiche, giacché la storiografia del monachesimo antico spesso s'è concentrata sulle figure principali e sui testi normativi).

### 21. Matrimonio e verginità nei primi secoli cristiani

GAUDEMET J., Il matrimonio in Occidente, SEI, Torino 1989, specialmente pp. 15-66; GRAMAGLIA P.A. (a cura di), Tertulliano. Il matrimonio nel cristianesimo preniceno. Ad uxorem – De exhortatione castitatis – De monogamia, Borla, Roma 1988; MUNIER CH., Matrimonio e verginità nella chiesa antica, ed. it. a cura di RAMELLA G., TC 7, SEI, Torino 1990; SFAMENI GASPARRO G. e altri, La coppia nei Padri, LCPM 9, Paoline, Milano 1991; NALDINI M. (a cura di), Matrimonio e famiglia. Testimonianze dei primi secoli, LP 3, Nardini Ed., Fiesole 1996; MATHON G., Le mariage chrétien. I. Des origines au concile de Trente, Desclée, Paris 1993; REYNOLDS PH.L., Marriage in the Western Church. The Christianisation of Marriage during the Patristic and Early Medieval Periods, SVigChr 24, Brill, Leiden 1994.

#### 22. Sessualità

PAGELS E., Adamo, Eva e il serpente. Alle origini della morale sessuale cristiana, Mondadori, Milano 1990; BOSWELL J., Cristianesimo, tolleranza e omosessualità. La Chiesa e gli omosessuali dalle origini al IV secolo, Leonardo, Milano 1988; BROWN P., Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo, Einaudi, Torino 1992 (un'indagine vasta e impegnativa che, prendendo in esame le testimo-

nianze orientali e occidentali dal II secolo all'epoca di Agostino, intende chiarire il concetto di persona umana e di società implicito nella rinuncia permanente a una vita sessuale e seguire riflessioni e controversie degli autori cristiani su temi come la natura della sessualità, la relazione fra uomo e donna, la struttura e il significato della società).

### 23. Aspetti etici

MEEKS W.A., The Origins of Christian Morality. The First Two Centuries, Yale Univ., New Haven 1993 (viene ricostruito l'inizio di quel processo grazie al quale emerse l'intricato tessuto di sensibilità, percezioni e pratiche denominato moralità cristiana); COUNTRYMAN L.W., The Rich Christian in the Church of the Early Empire: Contradictions and Accommodations, The Edwin Millen Press, Lewiston (NY), 1980; PIZZOLATO L.F. (a cura di), Per foramen acus. Il cristianesimo antico di fronte alla pericope evangelica del 'giovane ricco', SPM 14, Vita e Pensiero, Milano 1986; GONZALEZ J.L., Faith and Wealth. A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money, Haerper & Row, San Francisco (California) 1990; FROSINI G., Il pensiero sociale dei Padri, Queriniana, Brescia 1996 (una breve e chiara monografia guidata da un lodevole intento: rivisitare la produzione patristica da un'angolazione economico-sociale; dopo una concisa introduzione biblica l'autore esplora con passione i grandi temi della povertà, della ricchezza e della condivisione negli scritti dei Padri più significativi).

# 24. Escatologia

FELICI S. (a cura di), Morte e immortalità nella catechesi dei Padri del m-IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis). Roma, 16-18 marzo 1984, Las, Roma 1985; CICCARESE M.P., Visioni dell'aldilà in Occidente. Fonti modelli testi, BP 8, Nardini Ed., Fiesole 1987; LOHMANN H., Drobung und Vereißung. Exegetische Untersuchungen zur Eschatologie bei den Apostolischen Vätern, BZNW 55, De Gruyter, Berlin 1989; DALEY B.A., The Hope of the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology, Univ. Press, Cambridge 1991 (malgrado la varietà delle loro spiegazioni, i Padri affermano sempre più chiaramente che la speranza si vive nella storia e rende il credente capace di prendere sul serio tale storia); HILL CH. E., "Regnum caelorum". Patterns of Future Hope in Early Christianity, Clarendon, Oxford 1992 (analisi delle credenze escatologiche cristiane dei primi tre secoli, preceduta da una considerazione del Nuovo Testamento e di alcune fonti giudaiche); NALDINI M. (a cura di), La fine dei tempi. Storia ed escatologia, LP 1, Nardini Ed., Fiesole 1994; NARDI C. (a cura di), Il Millenarismo. Testi dei secoli 1-11, BP 27, Nardini Ed., Fiesole 1995 (introduzione e testi in lingua greca e latina dal Nuovo Testamento a Tertulliano, con traduzione it., muniti di presentazione e annotazioni); JENKS G., The Origins and Early Development of the Antichrist Myth, BZNW 59, De Gruyter, Berlin/New York 1991; HEID ST., Chiliasmus und Antichrist-Mythos. Eine frühchristliche Kontroverse um das Heilige Land, Börengasser, Bonn 1993; BERNSTEIN A.E., The Formation of Hell. Death and Retribution in the Ancient and Early Christian Worlds, Cornell Univ., Ithaca 1993; REBILLARD E., In hora mortis. Evolution de la pastoral chrétienne de la mort aux IV et v siècles dans l'Occident latin, BEFAR 283, Ecole Française de Rome, Rome 1994 (vengono analizzati la predicazione di Ambrogio, Zeno di Verona, Gaudenzio di Brescia, Cromazio di Aquileia, Massimo di Torino, Agostino, Quodvultdeus, Pietro Crisologo e Leone Magno e gli atti liturgici e sacramentali che accompagnano gli ultimi momenti del cristiano); DELUMEAU J., Storia del Paradiso. Il giardino delle delizie, Il Mulino, Bologna 1994 (il primo di una trilogia di volumi che l'autore tematicamente articola in questo modo: 1. La nostalgia del paradiso terrestre; 2. L'attesa di un regno di felicità realizzantesi sulla nostra terra e di durata millenaria; 3. La speranza di una gioia perfetta e inestinguibile nella luce divina dell'aldilà cristiano. Il primo volume, pertanto, tratta delle fortune e sfortune del giardino delle delizie e considera il periodo patristico in particolare da p. 11 a p. 55).

# 25. La «terra santa» nei primi secoli cristiani

WILKEN R.L., The Land Called Holy. Palestine in Christian History and Thought, Yale Univ., New Haven 1992; WALKER P.W.L., Holy City. Holy Places? Christian Attitudes to Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century, Clarendon, Oxford 1990; TAYLOR J.E., Christians and the Holy Places. The Mith of Jewish-Christian Origines, ivi 1993 (due punti ci paiono particolarmente significativi: l'impossibilità di identificare un gruppo etnico di Giudeo-cristiani con una loro propria teologia; non c'è attestazione sicura, prima dell'inizio del sec. IV, della venerazione dei luoghi santi palestinesi da parte di Giudeo-cristiani o di altri tipi di cristiani).

# INDICE ANALITICO DEI VOLUMI I-V1

#### Abate

IV, 199, 208-209

#### Abluzione

a. delle mani III, 254-255

#### Aborto

I, 42, 45, 203; II, 75, 98-99; V, 24, 35

#### Accidia

vizio capitale IV, 195

### Accolito

Π, 197

#### Accuse

- a. contro il Cristianesimo I, 234 n. 17, 155, 157, 162 n. 7, 166, 169, 174, 177, 191, 196-203, 211-212, 218-219, 234-235; II, 67, 72-74, 89, 92, 94-95, 105, 316-317; III, 4, 7
- a. contro il Paganesimo II, 75-76, 89, 93-100, 103-105, 107-108; III, 4-5, 7-8

#### Acqua

suo uso al posto del vino nell'eucarestia I, 185 simbolismo dell'acqua III, 250, 425-426, 463

- 1. Per quanto riguatda i seguenti indici: indice biblico, indice dei personaggi storici, indice degli autori medioevali e moderni si vedano le pagine a conclusione dei precedenti cinque volumi. Per questo indice analitico si indicano i corrispondenti volumi, dal I al V, seguiti dalle pagine:
- I = BOSIO G. DAL COVOLO E. MARITANO M., Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli I e II (= Strumenti della «Corona Patrum» 1), SEI, Torino 1990, seconda edizione 1993, quarta ristampa 1998;
- II = ID., Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli II e III (= Strumenti della «Corona Patrum» 2), ivi 1991, seconda edizione 1994, ristampa 1998;
- III = ID., Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli III e IV (= Strumenti della «Corona Patrum» 3), ivi 1993, seconda ristampa 1998;
- IV = ID., Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli IV e V (= Strumenti della «Corona Patrum» 4), ivi 1995, ristampa 1998;
- V = ID., Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli V-VIII (= Strumenti della «Corona Patrum» 5), ivi 1996.

#### Adamo

negazione della sua salvezza I, 185 abbozzo del Cristo II, 13 affermazione della sua salvezza II, 22 sua disobbedienza II, 38 suo peccato III, 186, 216; IV, 23, 84, 173, 205, 294, 385, 435, 439; V, 9-10, 31

#### Adorazione

- a. di Dio I, 169, 177
- a. del Figlio di Dio I, 169, 177
- a. di animali da parte dei pagani II, 99

#### Adozionismo

si veda Monarchianismo

#### Adulterio

I, 43-44, 121, 136, 219; II, 95, 145, 152, 373; III, 64 n. 1, 375 le seconde nozze I, 135

### Agape

I, 48 n. 52, 57-58, 103; II, 104-105; V, 227, 257 sinonimo di Chiesa I, 98 n. 3

# Agiografia

genere letterario III, 53 n. 1, 141; IV, 175; V, 87

### Agnosticismo

II, 67; IV, 62, 82

# Agostiniani

IV, 205

# Agostinismo

IV, 203 n. 85, 293, 295-296, 298; V, 3 n. 2

# Allegoria

III, 385-386, 388; IV, 340; V, 126, 167, 182, 227 si veda anche Esegesi, Sensi scritturali

# Allegorismo

I, 145-147, 149-151, 156, 178; II, 322; IV, 6, 392-393; V, 126 si veda anche Esegesi, Sensi scritturali

#### Amicizia

a. fra Dio e l'uomo IV, 88, 93-95, 103, 107-114

#### Amore

- a. di Dio I, 41; IV, 72, 94, 98, 102, 297, 433, 435; V, 127, 229
- a. di Dio per l'uomo (filantropia) III, 301, 313, 315, 335-336, 395, 405
- a. coniugale I, 61, 113; II, 338-339, 373-374; IV, 189; V, 140
- il principio dell'amore IV, 102-103

- a. perfetto IV, 429
- a. del prossimo I, 41, 59, 69, 72, 113-114, 199-200, 225 n. 9, 236; III, 296; IV, 94, 320, 432; V, 127, 229
- a. di se stessi IV, 72, 98, 102
- a. verso Cristo III, 148, 162
- a. per le ricchezze IV, 195, 199, 209-210, 212
- a. dei nemici I, 200, 232
- a. per il peccatore IV, 154-155
- a. dell'uomo per Dio I, 236; III, 62
- segno distintivo dei cristiani II, 77, 103

#### Anacoresi

III, 264

#### Anacoreti

III, 227, 237, 241, 409; IV, 192, 194 n. 28, 199; V, 52

#### Anacoretismo

III, 121 n. 13, 225 n. 25, 228, 237; V, 258 vita anacoretica III, 277-280; IV, 195, 199-200, 207-208

#### Anafora

a. eucaristica III, 256 n. 23

#### Anamnesi

III, 257 n. 28

### Angeli

I, 102, 125, 130, 144, 169, 196, 205; II, 279, 312, 354; III, 33, 185 a. della penitenza I, 122-123, 132, 134-136, 138-139, 141 ministri di Dio I, 158, 199 custodi degli uomini I, 164 a. ribelli I, 164, 182; II, 19, 34, 37, 315 n. 19, 352 loro rapporti con le donne I, 164, 169 n. 5; II, 37 loro ufficio I, 199; III, 361 apparizioni degli a. III, 187 loro libertà II, 30 conoscenza degli a. IV, 427 visioni degli a. IV, 427 loro visione di Dio IV, 427 protettori delle chiese III, 46 ordine angelico III, 359, 361, 402; V, 181-182, 195-199, 213-215 sostanza angelica III, 361-362 loro culto razionale a Dio V. 232 artefici del mondo e dell'uomo III, 380-381 a. nella Sacra Scrittura V, 181 gerarchia angelica V, 181, 213

#### Anima

sua purezza I, 213; V, 258

```
concezione neoplatonica dell'a. I, 216-217
sede di passioni ed impulsi I, 84, 203
concezione dell'a. di Ireneo di Lione I, 217
occhi dell'a. I, 212-213
componente dell'uomo II, 33, 323, 325, 328, 345; III, 216, 376-377, 444-
   445; V, 253
sua immortalità I, 157, 170, 191, 216-217, 232; II, 313, 326, 363; IV, 66;
    V, 94, 129
sua origine II, 109-110, 119-121, 325 n. 12, 352, 354-355; III, 19, 113 n.
    10; IV, 12
sua corporeità I, 189, 216; Π, 119, 323, 327
sua mortalità I, 203; II, 123
a. deificata II, 247, 274, 276
concezione stoica dell'a. I, 216; II, 242-243
a. concupiscibile II, 242, 323 n. 8
a. irascibile II, 242, 323 n. 8
a. naturaliter cristiana II, 91-92, 100, 109-111
tempio di Dio II, 78
spiritualità dell'a. II, 66
suo destino dopo la morte I, 216; II, 119-121, 327, 351
sua corresponsabilità con il corpo nelle azioni umane I, 206-207; II, 133-
    134, 158, 323; III, 376-377
a. dei buoni e dei cattivi I, 216
a. mortale ed immortale I, 216
sua unione con il corpo I, 205-207; IV, 367, 384
sua dimora dopo la morte I, 216
a. incorruttibile I, 206
concezione platonica dell'a. I, 216; II, 242, 323 n. 8
sua unità II, 121
fa peccare la carne \Pi, 135, 158
a. razionale II, 242, 323 n. 8
composizione tricotomica dell'a. II, 242
sede del libero arbitrio II, 323, 352, 356, 379
tendenze dell'a. II, 323
preesistenza delle a. II, 323, 325-326, 332 n. 42, 355, 358, 389-390; III,
    338; IV, 85, 204 n. 87, 337-338
a. angelica II, 324 n. 11
a. demoniaca II, 324 n. 11
a. sposa di Cristo II, 338, 340, 347, 380; III, 148, 215, 341; IV, 6; V, 140
a. creata da Dio II, 325 n. 12; III, 19
caduta delle a. II, 325, 335, 356-358; III, 338
combattimento spirituale dell'a. II, 339
sua unione con Dio II, 340; V, 125, 139-140, 156, 183-184, 203-204, 218-
    219
suo rapporto con il Verbo II, 341, 379-380
suo itinerario verso Dio II, 343, 375-380; III, 145, 339; IV, 427; V, 156-
     157
sua natura \Pi, 354-355, 358
```

sua conoscenza di se stessa II, 375-376 concezione dell'a. di Arnobio III, 4-5, 8-9 cura dell'a. III, 150 sua unione con lo Spirito Santo III, 275 a. vergine III, 312, 314-315 impassibilità dell'a. III, 316-317, 320 dilatazione dell'a. V, 156, 159-160 giudizio individuale dell'a. V, 151-152 sua condizione separata dal corpo V, 139, 142, 150 a. naturalmente buona IV, 227 dottrina manichea delle due a. IV, 101 incorporeità dell'a. V, 62 sua libertà V, 62 sede della verità IV, 81 a. di Cristo II, 117, 128, 325, 333-334, 368-369; IV, 339, 357, 377, 383, 394, 420; V, 13, 242 n. 34, 254-255, 282 si veda anche Cristo

# Anno liturgico

IV, 241, 243, 256, 273; V, 133 si veda anche Liturgia

## Annunciazione

I, 164, 182; III, 66; IV, 181 si veda anche Maria

#### Anomei

IΠ, 270, 393, 395; IV, 391

#### Anomeismo

III, 270

### Anticristo

I, 153 n. 45; II, 46-48; III, 243; IV, 17, 22 ricapitolazione di tutta l'iniquità II, 34

# Antropocentrismo

I, 236 n. 23; II, 387

# Antropofagia

III, 252

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157, 177, 191, 197, 201-203; Π, 67, 72, 74, 89, 95, 336 n. 78 si veda anche Accuse

# Antropologia

- a. degli apologisti I, 216-217
- a. degli gnostici II, 18
- a. dei neoplatonici IV, 83
- a. dei manichei IV, 83-84

- a. dei platonici IV, 94
- a. di Afraate III, 444-445, 454
- a. di Agostino IV, 69-70, 83-95
- a. di Arnobio di Sicca III, 4-5, 10
- a. di Atenagora I, 205-207
- a. di Efrem III, 461-463
- a. di Giovanni Damasceno V, 253-254
- a. di Gregorio di Nissa III, 325, 328, 331-337
- a, di Ilario di Poitiers III, 31-32
- a. di Ireneo di Lione II, 33
- a. di Lattanzio III, 16
- a. di Massimo il confessore V, 229-230
- a. di Origene II, 321-331
- a. di Tertulliano II, 119-120

# Antropomorfismo

III, 223, 294, 362; IV, 119, 351

# Antropomorfiti

II, 353 n. 12; IV, 192 n. 15

# Apatbeia

II, 243, 246, 274-275, 281; III, 313, 316; IV, 45 n. 15, 200 n. 62, 429; V, 257

# Apeiria

V, 191-192

# Apocatastasi

- a. in Didimo il cieco IV, 337
- a. in Gregorio di Nissa III, 329, 338
- a. in Origene II, 323, 328-330, 332 n. 42, 361-362, 389-390

# Apocrifo

apocalissi apocrife I, 117 lettura degli a. III, 167

# Apollinarismo

III, 128, 460; IV, 178, 377-378, 383, 386 n. 77, 391, 394, 396

# Apollinaristi

UI, 128 n. 8, 352, 385; IV, 357, 391, 395, 415

# Apologetica

I, 143-144, 156-159, 166, 169, 178-182, 195, 223-226, 229; II, 2, 317, 384-389; III, 4-6, 34, 358; IV, 414

# Apostasia

I, 110, 118-119, 121, 123, 132; II, 182-184, 186, 197, 206-217, 220, 283, 315; III, 64 n. 1; IV, 164

penitenza degli apostati I, 133; II, 207, 212-213, 215-217 pentimento degli apostati I, 141; II, 212 cause dell'a. II, 210

# Apostolo

I, 125-126, 130, 133 testimone del kerygma I, 33 successore dei Dodici I, 49-50 missione dell'a. I, 70 predica il Vangelo II, 22

# Aquariani

I, 185

# Arcangeli

I, 125-126, 129; III, 185 gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

### Arianesimo

II, 390; III, 34, 37, 96, 116 n. 18, 133-134, 204-206, 208, 221, 242-243, 248, 266, 270; IV, 34, 37; V, 40, 97, 119, 165 polemica antiariana III, 23-25, 83-88, 128, 221-222, 229-236, 270, 358, 467-468, 475; IV, 265-266; V, 6, 8 controversia ariana II, 114; III, 174-175, 203-211, 219-221; IV, 3-5, 37, 52, 339, 343 n. 14, 390, 416; V, 11, 59 sinodi ariani III, 175, 194 n. 61, 204, 219-220, 222-223, 266 sua divulgazione mediante canzoni III, 205 dottrina ariana III, 203-204, 206-210, 223, 229-232, 243 storia degli ariani III, 222 persecuzione ariana III, 306 si veda anche Controversia

### Ariani

III, 63, 70, 83, 85-86, 111 n. 4, 121, 140, 208-210, 219-222, 228-230, 232, 243, 264, 268, 273, 352, 362, 466; IV, 96, 364, 415; V, 21, 84-85, 90, 93 n. 3, 166, 170

#### Aristotelismo

I, 179 n. 32; II, 241, 243-244, 248; III, 270; V, 168

#### Aritmetica

arte liberale V, 64, 168, 172

# Armonia

a. della Chiesa I, 59, 66

a. del cosmo I, 59, 61, 66-67; II, 67, 147; III, 230, 294-295, 358

#### Arte sacra

V, 258-268

# Arti liberali

V, 64-65, 77, 127, 168-169, 172

## Articoli di fede

II, 1

# Ascesi

II, 144, 283, 294 n. 8; III, 147, 166 n. 9, 227, 237-238, 242 n. 44, 263, 277, 363, 396; IV, 36, 200-201, 212, 291, 304; V, 21, 111, 113, 125, 136, 139, 224, 226, 258, 265

maestri di vita ascetica III, 128, 148-149, 159-164, 225-228, 236-245, 275-283, 318-325, 442-444, 448

via per raggiungere Dio IV, 66

- a. in rapporto al battesimo IV, 273
- a. quotidiana IV, 84
- a. manichea IV, 67

#### Ascetica

III, 141; IV, 198 n. 48, 306 n. 41, 426, 430; V, 126

# Ascetismo

- a. orientale III, 111, 114, 116, 121, 123-124, 128, 213, 225, 227-228, 236-245, 275-283
- a. occidentale III, 111, 127, 129-130; IV, 34, 170, 178-179
- a. siriaco III, 437-438, 442-444, 448

critica all'ascetismo III, 130 n. 15, 140

elogio dell'ascetismo III, 163-164

il martirio dell'ascetismo III, 324

vita dell'asceta III, 442-444, 448; IV, 427, 429 n. 31, 431-441

critica agli asceti indegni IV, 311

dottrina ascetica V, 136-142, 226, 229

- a. degli gnostici II, 18
- a. di Girolamo III, 148-149, 159-164
- a. di Origene II, 293-294, 303, 342-343, 375-380

# Assimilazione

a. a Cristo III, 444, 451-452

### Assunzione

a. di Maria V, 256, 286-288 si veda anche Maria

#### Astinenza

I, 185; III, 149-150, 165

# Astrologia

I, 43; III, 359, 386

# Astronomia

disciplina ausiliaria II, 246, 278, 303; III, 144 arte liberale V, 64, 168

#### Ateismo

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157, 162 n. 7, 166, 169, 197-201; II, 72-73

a. di Epicuro II, 240

# Atleta

a. di Cristo I, 64; III, 318, 419, 449; IV, 431-432

a. della fede IV, 428

# Attività

 a. professionali incompatibili con il Cristianesimo II, 62-63, 142, 150; III, 428 n. 3

Autobiografia

I, 118; III, 350, 363-368; IV, 60, 66

## Autorità

a. della chiesa di Roma II, 8, 10

a. ecclesiastica III, 89-90

# Avarizia

IV, 306

## Avvento

tempo liturgico V, 134

# Bacio della pace

I, 172; II, 62, 73 n. 6; III, 42 n. 4, 255

#### Barbari

loro superiorità «morale» sui cristiani IV, 307-309, 313, 315, 317, 325-326, 328-329; V, 61 rapporto barbari-cristiani V, 170

# Battesimo

I, 45-46, 79, 91, 103, 125, 144; II, 133, 260; III, 248-249

b. per infusione I, 46; II, 219-220

b. per immersione I, 46; II, 159; IΠ, 250, 283, 438; IV, 397-398, 406; V, 43, 256

amministrazione del b. I, 46, 171-172

sigillo del b. I, 81-82

effetti del b. I, 120-122, 125 n. 2, 134, 171-172; Π, 263-264, 282, 336, 371; III, 399-400, 438; IV, 402-403

indispensabile I, 129

b. dei bambini II, 13, 148, 162-163, 211, 370; IV, 69

iterazione del b. II, 61

preparazione al b. I, 171-172

materia del b. I, 171

formula del b. I, 171

la prima resurrezione II, 328, 336

simbolo battesimale II, 10

acqua battesimale IV, 402-404 prefigurazioni del b. II, 159-161, 336; III, 62, 104-106 un solo b. II, 161; III, 40; IV, 96, 407 b. di sangue II, 161-162, 336, 342 prefigurazione della resurrezione dei morti IV, 397, 399-401 ministri del b. II, 162; III, 49-50 validità del b. IV, 96 b. delle persone non sposate II, 163 b. degli eretici II, 148, 161, 188-192, 203; III, 88, 140; V, 13 invocazione alla Trinità nel b. IV, 406-407; V, 256 non reiterabile V, 256 b. di fuoco II, 336 grazia battesimale II, 336; III, 49 n. 24, 62, 105-106, 331; IV, 397, 401-403, 407, 439-440; V, 31-32 Dio opera nel b. III, 40, 49-51, 88, 105-106 tre fattori nel conferimento del b. III, 49-50 secondo b. dei lapsi IV, 96 preserva dalla tentazione del demonio III, 132 n. 20 necessità del b. III, 140; IV, 292 preghiere per il b. I, 171; III, 244 n. 48 cancella il peccato originale V, 256 i padrini del b. III, 423-424 nuova nascita IV, 399, 401-403, 405, 407 rituale del b. IV, 398 b. di Maria III, 463, 468 voto del b. III, 443-444, 450 rende sacerdoti tutti gli uomini III, 410 è sepoltura e resurrezione III, 422 rende tempio dello Spirito Santo IV, 285 preparazione al b. III, 283 b. in Afraate III, 443-445, 454 b. in Basilio Magno III, 283-286 b. in Giovanni Crisostomo III, 399-400, 402, 406-407, 422, 425-426 b. in Giustino I, 164, 167, 171-172, 181 b. in Paolino di Nola IV, 183 b. in Teodoro di Mopsuestia IV, 397-407

#### Beati

loro condizione II, 54-55, 328, 330 loro intercessione per i vivi IV, 186

b. in Tertulliano II, 142-144, 148, 158-159, 161-163

# Beatitudine

diversi gradi di b. celeste I, 133 b. dell'anima II, 327, 351 concezione platonica della b. IV, 101 concezione pagana della b. IV, 101 fine della vita umana IV, 198, 200

# Bene

il vero b. III, 325-328, 336 si identifica con Dio IV, 81; V, 211-212 procede da Dio IV, 81 i veri b. IV, 101 i b. secondo la concezione pagana IV, 101

### Bestemmia

b. contro il nome cristiano I, 83 b. contro Cristo I, 110, 114, 119 b. contro Dio I, 124

# Bibbia

studio della B. III, 165-166 lettura della B. III, 166-167 si veda anche Sacra Scrittura, Testamento

# Biografie

genere letterario III, 287, 297, 311; V, 3 b. di scrittori cristiani III, 140-141, 181; V, 76, 166 b. di monaci III, 114, 141, 222, 225-228, 236-245 b. di santi cristiani III, 318-325; IV, 33-36, 39-46, 175-176; V, 87 b. di sante cristiane III, 318-325

## Caduta dell'uomo

II, 8; III, 402; IV, 26, 277, 404

#### Canone

c. dell'A. T. III, 438 c. del N. T. I, 36; III, 438-439 c. biblico III, 114 n. 11, 167 n. 12; IV, 230 c. ebraico III, 154 n. 7

c. evangelici di Eusebio di Cesarea III, 179

# Cariche pubbliche

incompatibili con il Cristianesimo II, 142

#### Carità

I, 59, 72-73, 84, 102-103, 111-114, 165, 236; II, 274, 276, 281; III, 16, 148, 303; IV, 195, 198-199, 212, 432, 441; V, 24 virtù teologale V, 136, 157 perno della vita cenobitica III, 277-278 segno distintivo dei cristiani II, 73 n. 6 c. della chiesa di Roma I, 93, 99, 105 deve prevalere sulla scienza II, 21-22 mezzo di remissione dei peccati II, 371 esortazione alla c. IV, 245-246

#### Carne

pecca a causa dell'anima II, 135, 158

strumento dell'anima II, 134 contrasto della c. con l'anima umana I, 231-232 c. immortale I, 191 sacrificata agli idoli I, 45 dignità della c. I, 80; II, 132-134 componente dell'uomo II, 33 purezza della c. I, 80, 82, 140 c. di Cristo I, 100, 102; II, 121, 128-131, 223; III, 215, 233-236, 401 n. 3; IV, 381, 383; V, 254 c. proibite I, 144-145 una delle due tendenze dell'anima umana II, 323 glorificazione della c. di Cristo III, 29-32 substrato dell'uomo III, 29 glorificazione della c. umana III, 34 resurrezione della c. I, 79-80, 182; II, 19, 32-33, 90, 121, 128-129, 134-135, 166, 359 n. 30; III, 113 n. 10, 118-119, 133 n. 23, 213-214, 216-217; IV, 85 si veda anche Cristo, Resurrezione

# Castigo

- c. eterno dei demoni I, 175
- c. del corpo I, 203
- c. dell'anima e del corpo I, 206-207
- c. dell'anima II, 327
- c. del diavolo III, 113 n. 10
- c. eterno V, 24, 35, 74

#### Castità

I, 82, 113, 170; II, 69, 373; III, 76, 148-149, 216; IV, 195 c. delle donne cristiane I, 193; II, 143, 145, 151, 224-225, 281 voto di c. III, 437 virtù cristiana IV, 432

### Catechesi

I, 79-80, 85, 143, 146, 229; II, 8 protocatechesi III, 247-248

- c. battesimali III, 247-248, 391, 443; IV, 397 n. 48
- c. mistagogiche III, 247-259; IV, 392
- c. dottrinali III, 248
- c. morali III, 249, 400
- c. di Cirillo di Gerusalemme III, 247-259
- c. di Giovanni Crisostomo III, 393, 399-400, 421-426
- c. di Teodoro di Mopsuestia IV, 392

#### Catecumenato

III, 247, 400 riti del c. III, 421-426

## Catecumeni

istruzione dei c. I, 39, 171; II, 62, 293; III, 104 n. 17, 106, 249, 393, 399; IV, 42-43, 133 n. 73, 241 n. 32, 392, 397; V, 37-38, 182 preghiera dei c. II, 62

## Celibato

frutto della morale cristiana I, 202; II, 342 apologia del c. III, 140

## Cene tiestee

accusa contro il Cristianesimo II, 89 si veda anche Accuse

# Cenobi

III, 263, 276-277, 281-283; IV, 193 n. 20, 199, 208, 216

## Cenobiti

IV, 192, 199, 208

#### Cenobitismo

III, 121 n. 13, 276, 320; IV, 30-31; V, 3, 258 vita cenobitica III, 277-280; IV, 196, 199-200, 207-208; V, 4

# Cesaropapismo

III, 54, 89

## Cherubini

gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

### Chiesa

corpo mistico di Cristo I, 58-59, 68, 84, 100, 231 n. 5; II, 335; III, 396-397; IV, 153 n. 135

c. pneumatica I, 79-80, 83-84

c. episcopaliana II, 196-197, 200

c. mistica I, 91

c. madri II, 10, 22, 26, 112, 125-127

c. cattolica I, 103; III, 44, 46-47

magistero vivente della c. II, 9-10

missione della c. I, 228; III, 145; V, 119-121, 142, 146-148

c. locale I, 91

depositaria della regola di fede II, 10, 26, 28-29

unità della c. I, 91, 103 n. 52, 105, 108-109; II, 185, 196, 198-200, 202, 204, 206

suoi compiti II, 19

conserva la Tradizione apostolica II, 23-25

mediatrice tra Dio ed il peccatore I, 122

anteriorità della c. cattolica rispetto alle eresie II, 112

donna anziana I, 123-124, 126, 128-132

si identifica con Cristo II, 118

```
donna giovane I, 123
vergine I, 123; III, 101
concezione trinitaria della c. II, 117-118
paragonata ad una torre I, 123-125, 128-132
paragonata ad un enorme salice I, 124
c. visibile II, 195
c. invisibile II, 195
nuovo Israele I, 178
c. di Roma II, 8, 10, 22, 24-25, 127-128, 187, 196-200; III, 148
madre dei viventi II, 118, 157, 201, 212
una sola c. II, 118, 161, 185, 198-201, 203; III, 40, 44, 47-48, 148; IV, 68
sposa di Cristo II, 46, 51, 195, 201, 333, 335, 338, 340, 348, 379 n. 32; III,
    44, 101, 215, 251, 341, 418, 426, 438; IV, 6, 9-10, 182; V, 140
apostolicità della c. II, 112, 120, 122, 125-127
istruita dallo Spirito Santo II, 118
ha il potere di rimettere i peccati II, 145
sua organizzazione II, 102-103
preesistente al mondo terreno II, 333, 335
unica fonte di salvezza II, 335
c. universale III, 43, 45-46, 48
compresenza di buoni e di cattivi nella c. III, 47-48; IV, 97-98
mantiene i suoi poveri III, 78, 87
immagine di Dio invisibile III, 86
c. madre III, 101, 250, 438
mistero della c. III, 105 n. 18
storia della c. III, 116, 119-122, 173, 176-177, 181-195; IV, 416, 420-424;
    V, 66
armonia della c. I, 59, 66
c. futura IV, 97-98
comunione di santi IV, 97
c. celeste IV, 95
autorità della c. IV, 82, 95
vista come comunione IV, 95-97
presigurazioni della c. IV, 6
c. del tempo e della storia IV, 95, 97-99
patrimonio ecclesiastico V, 111-113, 145
gerarchia della c. cattolica IV, 261; V, 182, 184, 195-199, 204 n. 255, 213-216
c. celeste e terrestre III, 399
```

#### Circoncisione

c. ebraica I, 144-145; III, 442 interpretazione allegorica della c. I, 150-151

### Città

c. di Dio IV, 95, 98-99, 102, 397 c. terrena IV, 98-99, 102

#### Classici

lettura dei c. III, 151, 160-162, 286-292; V, 41-42, 64, 127, 165

# Clero

II, 62

critica del c. IV, 308, 310-311, 313-314, 320

## Comandamenti di Dio

I, 63, 79, 86, 122, 139, 172; IV, 320, 326, 434-435; V, 49

# Commentari biblici

c. b. ai libri del N. T. II, 309-310; III, 139, 144

c. b. ai libri dell'A. T. II, 309-310; III, 139, 144, 179-180 genere letterario III, 154

### Commercio

attività incompatibile con il Cristianesimo II, 142, 150 si veda anche Attività

## Communicatio idiomatum

II, 12, 333-334, 368; IV, 265, 380, 417-418

# Compunzione

V, 139, 141

# Comunione

c. fra Cristo e la Chiesa IV, 96

c. dei cristiani fra loro IV, 96

c. fra gli esseri spirituali IV, 103

c. con la Chiesa IV, 156 n. 141

c. spirituale nel matrimonio II, 338

invito alla c. eucaristica III, 258

disposizioni per ricevere la c. eucaristica III, 259

la c. eucaristica forma di condiscendenza divina III, 403 si veda anche Eucaristia

#### Concili

c. ecumenici III, 173, 175, 179, 194, 198, 204-205, 219, 242 n. 46, 247, 265-266, 268, 299, 368, 385, 405 n. 13; IV, 194 n. 26, 225, 238, 254-256, 262-265, 267-270, 274 n. 1, 350, 360-363, 367-368, 377, 379, 389, 394-396, 411-412, 415-416, 419, 425; V, 8, 64, 94, 106, 109, 178, 186, 195, 223-224, 246, 259, 264, 268-269, 272, 274-275

per i singoli concili ecumenici si veda l'indice degli Autori al termine di ogni volume

rapporto pontefice romano-concili IV, 262-264, 268-270

# Concupiscenza

c. dell'uomo IV, 69-70, 84, 102, 107, 195, 212

# Condanna eterna

I, 85, 158, 165, 200-201, 227, 236-237; II, 125, 156, 312; III, 450

# Condivisione

c. dei beni terreni I, 144, 170; II, 103

# Confermazione

II, 142-159; III, 106, 244 n. 48, 248-249, 252-253, 400, 425 n. 8, 438

# Confessione

- c. orale I, 44; II, 149, 163-164, 184 n. 26, 213, 216
- c. prima dell'eucarestia I, 51
- c. auriculare II, 197
- c. dei peccati di pensiero II, 186
- c. della fede cristiana II, 151, 171-172, 180, 205, 383
- c. del nome cristiano I, 134; II, 94; III, 20

# Confessore

- c. martire I, 127 n. 10, 134; II, 62, 183-185, 214-215
- c. ecclesiastico II, 372
- c. scismatici II, 205

#### Conoscenza

- c. di Dio I, 200; II, 86, 268; III, 32, 358-359
- c. del mistero della Trinità I, 200
- c. della Sacra Scrittura III, 146, 157
- c. dell'anima di sé stessa II, 375-376
- c. degli angeli IV, 427

## Consacrazione eucaristica

Ι, 165; ΠΙ, 257

## Consenso comune

c. c. della Tradizione IV, 226, 230

# Consignazione battesimale

IV, 398-399

#### Consolatio

genere letterario III, 299-305, 325; IV, 174-175, 178

# Consustanzialità

c. delle tre persone divine II, 11; III, 195-197, 205, 209, 221, 223-224, 268, 270, 272, 331, 379-380; IV, 265 n. 79, 270, 366, 396, 419-420; V, 94

si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Spirito Santo, Verbo di Dio

# Contemplazione

- c. di Dio II, 245-246, 262, 274-275; III, 242 n. 44, 317; IV, 195, 200, 202, 213, 224; V, 103, 110-111, 125, 128, 135, 138-141, 143-144, 149-150, 156-158, 274
- c. delle idee II, 246-247, 274
- c. secondo il platonismo I, 179-180

#### Continenza

c. nel matrimonio I, 219; II, 134, 224, 339, 373-374; III, 319, 375, 437, 443; IV, 304; V, 35

c. quaresimale V, 36 pratica ascetica III, 320-321, 382 virtù cristiana IV, 432-433

## Contrizione

II, 216-217

#### Controversia

c. ariana II, 114; III, 174-175, 203-211, 219-221; IV, 3-5, 37, 52, 339, 343 n. 14, 390, 416; V, 11, 59

c. origenista II, 389-392; III, 112-113, 115, 119 n. 8, 131-134, 139-140, 145, 227 n. 33, 371-373; IV, 35-36, 192, 349, 351-352

c. pelagiana III, 135-136; IV, 12-14, 67-71, 86, 193, 203, 391 si veda anche Arianesimo, Pelagianesimo

## Conversione

IV, 427

c. in Afraate III, 448, 451 n. 24

c. in Clemente Alessandrino II, 283-285, 287

c. nello Ps.-Clemente I, 79, 82, 84-86

c. nell'A Diogneto I, 227

c. nel Pastore di Erma I, 121-122

c. in Giustino I, 161, 165

c. in Ignazio d'Antiochia I, 101, 103

c. in Origene II, 337

#### Cor

c. in Agostino IV, 88-91, 93-94

### Corpo

sua condizione dopo la resurrezione I, 201-202, 206; II, 121, 132, 324, 326, 328-329, 359-360; III, 214; IV, 403

sua mortalità definitiva I, 203

serve agli impulsi ed alle passioni dell'anima I, 203

sua corresponsabilità con l'anima nelle azioni umane I, 206-207; III, 376-377

identità fra il corpo risorto ed il corpo umano I, 205, 207

unità di corpo ed anima I, 205-207; IV, 85, 367, 384

soggetto alla corruzione I, 206

bisogni e passioni del c. I, 206-207

carcere dell'anima IV, 85

concezione neoplatonica del c. IV, 83-84

concezione positiva del c. IV, 83-84

sostanza del male IV, 83

componente dell'uomo II, 323, 325, 328, 345; III, 216, 376-377, 444-445; V, 253

sue varie qualità II, 324; III, 31

divinizzazione del c. V, 266

sua opposizione all'anima IV, 84

principio formale del c. II, 328, 360; III, 118 n. 5, 214

- c. degli angeli II, 324
- c. delle intelligenze preesistenti II, 324
- c. incorruttibile di Maria V, 256
- c. dei demoni II, 324
- c. dei dannati II, 324
- c. di Cristo Π, 313, 353, 369; III, 223, 251-252, 254, 257-259, 306-307, 405 n. 15; IV, 273, 386, 394, 397, 420; V, 271-272

## Correzione

- c. dei colpevoli I, 73
- c. vicendevole I, 85-86

# Cosmologia

c. degli gnostici II, 18, 113, 247-249

# Cosmopolitismo

c. cristiano IV, 18

#### Creazione

la prima c. I, 149, 174, 204-206, 214; II, 8, 227-228

la nuova c. I, 149, 152, 171-172, 184-185, 232 n. 7; Π, 54-55

c. ex nihilo I, 204; II, 100, 125, 332, 351; III, 293, 466; V, 252

negazione della c. ex nibilo II, 120

- c. della materia II, 248-249
- c. delle creature razionali II, 324-325, 356
- c. del mondo sensibile II, 325-326, 352; III, 56-61, 380 n. 39
- c. del mondo intelligibile II, 324-325, 333 n. 47, 356
- c. dell'universo III, 184, 293-296; V, 187
- c. dell'uomo I, 204-206, 214; II, 228; III, 184, 216-217, 275, 292, 326-327, 331-332, 380 n. 39, 444-445; IV, 85, 405 «via» per conoscere Dio II, 90; III, 230, 358

### Creazionismo

teoria del c. II, 325 n. 12; III, 19; IV, 84

#### Credo

c. niceno IV, 12 parte della Messa V, 178

#### Crimen maiestatis

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157; II, 89, 92, 96 si veda anche Accuse

# Crimen religionis

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157; II, 89, 92 si veda anche Accuse

#### Crisma

III, 248, 253

```
Cristianesimo
```

accuse contro il C. I, 234 n. 17, 155, 157, 162 n. 7, 166, 169, 174, 177, 191, 196-203, 211-212, 218-219, 234-235; II, 67, 72-74, 89, 92, 94-95, 105, 316-317; III, 4, 7 opera della grandezza divina I, 95 suoi rapporti con l'autorità statale pagana I, 155; II, 89, 388; III, 87-88; IV, 37 universalismo del C. I, 226, 231 n. 5 suo rapporto con il Giudaismo I, 155-156, 234 n. 17 religione del Messia I, 155 suo monoteismo I, 155 unica vera religione I, 167 la religione più antica I, 167; III, 183, 192-194 superiorità sul Paganesimo I, 175-176; II, 317 superiorità sull'Ellenismo I, 187-190; II, 147, 153, 174 spiegazione scientifica del C. II, 1 suo diritto all'esistenza II, 89, 92, 96 verità rivelata I, 155, 232-233 sua nascita tardiva I, 215 n. 9, 234-235 sola vera filosofia I, 159, 161-162, 180-181; II, 262 religione del Logos I, 225 sua diffusione II, 101 incolpato di tutti i disastri pubblici II, 105; III, 4, 7; IV, 15 vera sapienza III, 356 sua responsabilità nella caduta di Roma IV, 19, 22 benefici del C. II, 387-389 suo trionfo storico III, 20-21, 114; IV, 15, 17-18 continuità con la religione ebraica III, 192-193 suo rapporto con la cultura classica I, 223; II, 91, 147; III, 151, 286-292, 350; TV, 224; V, 41-42, 64, 127, 142, 165 suoi rapporti con la filosofia pagana I, 158-159; II, 269, 271-273, 277, 298, 303-304, 313, 318-319; III, 131, 287; V, 276 si veda anche Accuse

### Cristiano

incolpato di essere improduttivo II, 105
suo rapporto con il mondo I, 226, 230-232
etimologia del nome I, 212
pellegrino sulla terra I, 79-80, 232
cittadino del cielo I, 231
tempio di Cristo I, 93
anima del mondo I, 216, 231-232
straniero sulla terra I, 119, 230
si moltiplica con le persecuzioni I, 227, 232-233; II, 92, 108; IV, 288
sua condotta II, 377-378; IV, 285
missione del c. I, 230-232
sua indifferenza nei confronti del mondo I, 225 n. 9
suo eroismo di fronte al martirio I, 162

tempio di Dio I, 152-153 ama i nemici I, 232 le tredici categorie di c. I, 124 nuova creatura I, 148-149, 152 disprezza la morte I, 215 n. 9 l'accusa del nome I, 166, 169, 174, 196-197, 211-212; II, 93, 96 miglior cittadino dello stato I, 166, 172, 197 partecipa del Logos I, 170-171, 175-176 sua vita virtuosa I, 175 segue la legge di Cristo I, 178 non è spettatore di uccisioni I, 202-203 prega per i governanti I, 76, 204; III, 11, 75 popolo nuovo III, 192 ideale di perfezione del c. III, 339, 396 dignità del c. IV, 285 critica dei c. indegni e corrotti IV, 307-317, 319-330 forma un solo corpo con Cristo III, 105 n. 18

# Cristificazione

c. in Ireneo di Lione II, 13

# Ctisto

sommo sacerdote I, 68, 76; III, 190 re I, 68, 110 servo di Dio I, 73-75; 103 n. 52; II, 11 giudice I, 80; II, 139 manda lo Spirito Santo II, 139 salvatore I, 81-82, 84, 87, 110; II, 122, 368; III, 158, 188 sua natura umana I, 89, 101, 149; II, 117, 121, 368; III, 15, 29, 32, 100, 128 n. 10, 183 n. 9, 232-233, 379, 425 n. 9, 467; IV, 265-266, 275-276, 278-281, 283-285, 340, 354-359, 363, 370, 377-380, 383-385, 394-396, 417-420; V, 12-15, 73-74, 94, 172, 178, 184, 195, 212-213, 228, 240-242, 244, 255, 261, 264-265, 268, 271, 273, 278, 281-282, 284, 286 sua natura divina I, 91, 111, 140, 158, 178, 196; II, 223; III, 15, 29, 100, 183 n. 9, 190-191, 232-233, 377-379, 386, 393, 445-446, 466-467; IV, 196, 265-266, 275, 278-281, 284-285, 354-359, 363, 370, 372, 377-380, 382-386, 395, 415, 417-420; V, 13-15, 73, 93-94, 172, 178, 184, 212-213, 240-242, 255, 261, 264-265, 268, 273, 281-282, 284, 286 sua incarnazione I, 91, 144-145, 173, 177-178, 181, 190; II, 8, 19, 37, 116-117, 125, 128, 132-133, 312, 332-333, 351; III, 29-31, 102-103, 113 n. 10, 188, 192, 195-196, 221, 224-225, 232-234, 314-315, 331, 335-338, 401-402, 463; IV, 8, 83, 85, 174, 182, 230-232, 264, 270-271, 275-278, 282, 287, 369, 377, 381, 383-385, 396, 414, 419-420, 427, 439; V, 73, 94, 184, 229, 241-243, 248, 254, 261-264, 267, 270, 274, 280-282, 284 Messia I, 178 sua passione I, 91, 101, 105, 110, 144-145, 149, 178; II, 369; III, 102-103, 105, 188, 195-196, 335, 438; IV, 8, 377-378, 381, 419-420; V, 255, 278

```
sua morte I, 91, 96, 111, 145, 178; II, 130, 136, 139, 351, 368; III, 75,
   158, 188, 283-285, 323, 330, 335-338, 465, 473; IV, 174, 381, 397,
   400, 420; V, 255
sua resurrezione I, 60, 67, 70, 91, 96, 100, 105, 111, 145, 174, 178; II,
    125, 130, 136-137, 139, 313, 317, 327, 351, 369; III, 28 n. 16, 30-31,
    158, 195-196, 283-285, 323, 330, 337, 465; IV, 174, 280, 341, 373,
   377-378, 384, 386, 397, 400, 404; V, 94, 271, 284
sua unicità I, 91; II, 12, 23, 26, 185, 206, 333; III, 100, 386
unità della sua persona IV, 265, 267, 271, 277-280, 283-285, 355, 361,
   377-380, 382-384, 394-395, 418-419; V, 8, 14-15
annunciato dai profeti I, 167, 178
Figlio di Dio I, 93, 99, 144, 167, 181; II, 26, 128, 139, 223, 350; III, 15,
    183, 188 n. 35, 468, 473-474; IV, 354-355, 377, 418; V, 15, 93
sua parusia I, 49, 52-53, 85, 119, 124-125, 165, 233; II, 19, 26, 144-145;
   IV, 300; V, 100, 124
nato da una vergine I, 99, 182; II, 12, 26, 39, 139, 351; III, 158, 225, 233;
    IV, 181
sua obbedienza al Padre II, 38-39; III, 87; IV, 433
sua reale sofferenza nella passione e morte I, 100-102; II, 351; III, 233-
    236; IV, 381, 385, 419; V, 264
vera vita I, 101
preesistente I, 158, 178; III, 183-186, 191, 197 n. 68, 446-447; IV, 196,
    275, 278, 383; V, 93
redentore I, 105 n. 62, 178, 227; II, 8; III, 223, 225, 284-285, 292, 331, 340;
    IV, 69, 175, 265 n. 79, 270-271, 275, 298, 383, 385; V, 94, 241, 255
due nature II, 12, 139; III, 100, 466, 475; IV, 265-267, 271, 277-284, 287,
    356, 377, 379-380, 382, 384, 386 n. 77, 394-395, 428; V, 8, 15, 178,
    195, 224, 241, 244, 268
servo di tutti I, 113
angelo glorioso I, 129 n. 18
suo regno millenario I, 150, 165, 182; II, 8, 13, 32, 35-36, 40, 51; III, 16-
    17, 139 n. 8, 214; IV, 6, 37; V, 25
realtà della sua carne II, 121, 128-131, 223
sua potenza I, 95 n. 9, 145, 149
generato dal Padre II, 116; III, 183, 195, 466-467; IV, 275, 377, 379, 382-
    383; V, 12-14, 93, 253, 263
secondo Adamo I, 164; II, 12, 27, 38
sole spirituale I, 173
Logos totale I, 175-176
mediatore fra Dio e gli uomini I, 163; \Pi, 134, 230, 333; IV, 277, 285, 355,
    357; V, 12
artefice della resurrezione della carne II, 33
presente nell'eucarestia I, 165
unità delle due sue nature II, 116-117, 334, 351, 402; IV, 266, 367, 377,
    384, 394-395; V, 195-196, 248, 254, 268
fonte di ogni verità I, 163
```

distinzione delle due sue nature II, 117; III, 4; IV, 266-267, 394-395, 415,

418; V, 212, 230

```
proferito da Dio I, 158; II, 116, 125, 225-226
immanente in Dio I, 158; II, 116, 225-226
sua anima II, 117, 128, 325, 333-334, 368-369; IV, 339, 357, 377, 383,
   394, 420; V, 13, 242 n. 34, 254-255, 282
suo rapporto con la creazione I, 158; II, 223, 333, 351, 364, 368; III, 15,
   62, 183, 195-196, 223, 233, 354, 447, 466; IV, 8, 181, 284, 377, 396,
   420; V, 73, 94
unito e distinto dal Padre e dallo Spirito Santo I, 199-200
sua origine \Pi, 131, 351
realizzatore del piano di salvezza di Dio I, 163-164
imitazione di C. I, 111; II, 263; III, 148, 281-283, 312, 443
uguale al Padre III, 26
natura del suo corpo II, 313, 353, 369; III, 223
immagine del Padre II, 333, 366; III, 26
della stessa sostanza del Padre II, 333 n. 44; IV, 265 n. 79, 270, 279, 366,
   396, 419-420
generato dalla sostanza del Padre III, 195-196
denominazioni di C. II, 333; IV, 7-9
Sapienza II, 333 n. 47, 366, 368; IV, 8
Verità II, 366, 368
giudice III, 195-196
unigenito III, 183, 195, 443, 450
forma di Dio III, 26
figlio dell'uomo II, 139; III, 188, 233, 401; IV, 377, 418; V, 13, 15
prefigurazioni di C. III, 189-190; IV, 6
sua carne I, 100, 102; II, 121, 128-131, 223; III, 215, 233-236, 401 n. 3;
   IV, 381, 383; V, 254
primogenito della creazione III, 195
unzione del C. III, 188 n. 37, 190-191
non creato III, 195-196; V, 12, 93
sua unità con il Padre III, 29-30, 63
identità di natura con il Padre III, 23, 27-28, 30; V, 12
eternamente Dio III, 32
totalmente Dio III, 32, 34
fonda la Chiesa III, 62
il nome III, 188-191
vero Dio e vero uomo III, 223, 234-235; IV, 266, 277-278, 285; V, 212,
    280
maestro interiore IV, 133 n. 74
modello assoluto di verginità III, 312
sposo dell'anima II, 338, 340, 347, 380; III, 148, 215; TV, 6; V, 140
sua nascita umana III, 336; IV, 247, 271, 275-276, 278, 283-285, 356, 358,
    377-379, 382-383, 417; V, 13-14
intercessore IV, 201, 203
capo del corpo mistico IV, 183
sua unità con la Chiesa IV, 71
sangue di C. III, 251-252, 254, 257-259, 306-307, 400, 405 n. 15, 424-
    426, 463; IV, 273, 397
```

umiliazione di C. III, 451 abita nel credente III, 444, 452-453 vero ed eterno vescovo IV, 251 immagine di Dio III, 465 suo corpo II, 313, 353, 369; III, 223, 251-252, 254, 257-259, 306-307, 405 n. 15; TV, 273, 386, 394, 397, 420; V, 271-272 sua crocifissione III, 463, 473-474; IV, 174 consustanziale alla Madre IV, 265 n. 79, 270 coeterno al Padre IV, 275-279, 377; V, 13 valore del sacrificio di C. IV, 292 facoltà umane di C. V, 212-213 sua volontà umana V, 224, 228, 240-243 sua volontà divina V, 224, 228, 240, 242-243 sua unica volontà V, 224, 241-243 le sue due volontà V, 241-242 non contaminato dal peccato IV, 275, 277-278, 284, 357-358 sua essenza V, 264 n. 65 icona di Dio V, 265, 267, 272, 283 descensus ad inferos di C. II, 334; III, 114 n. 11 si veda anche Figlio di Dio, Logos, Verbo di Dio

# Cristofanie

I, 164

# Cristologia

- c. degli apologisti I, 158
- c. antiochena III, 386; IV, 355 n. 12, 363, 367, 377-379, 394, 411
- c. alessandrina IV, 377-387
- c. ebionitica IV, 204
- espressioni cristologiche III, 445-448
- c. di Afraate III, 445-448, 451-453
- c. di Apollinare III, 128 n. 10, 224-225, 232-236
- c. di Atenagora I, 198-199
- c. di Cirillo di Alessandria IV, 363, 377-387
- c. di Clemente Romano I, 68, 73-76, 80
- c. dello Ps.-Clemente I, 81-82, 84-87
- c. dello Ps.-Dionigi V, 195-196, 212-213
- c. di Efrem III, 466-468
- c. del Pastore di Erma I, 140
- c. di Giovanni Damasceno V, 254-255
- c. di Giustino I, 163, 167, 178
- c. di Gregorio di Nissa III, 331, 335-337
- c. di Ignazio d'Antiochia I, 99-102
- c. di Ilario di Poitiers III, 26-31
- c. di Ireneo di Lione II, 11-12, 19, 27, 38
- c. di Leone Magno IV, 263-270, 275-285, 287
- c. di Marcione II, 135-137
- c. di Massimo il confessore V, 224-225, 228-230, 240-244

- c. di Nestorio III, 385
- c. di Origene II, 332-334, 366-369
- c. di Pietro Crisologo IV, 244 n. 44
- c. di Policarpo di Smirne I, 112
- c. di Teodoreto di Ciro IV, 417-420
- c. di Teodoro di Mopsuestia IV, 394-396
- c. di Tertulliano II, 90, 116-117

## Critica testuale

- c. t. dell'A. T. II, 308-309, 318-320
- c. t. dei testi biblici III, 144, 154, 166, 174, 178-179

# Crocifissione di Cristo

III, 463, 473-474; IV, 174

si veda anche Cristo

# Culto

- c. ebreo I, 145, 215
- c. cristiano I, 215-216; II, 68, 77-78

libertà di c. II, 92

- c. angelico a Dio V, 232
- c. dei santi III, 148, 399; V, 85
- c. delle reliquie III, 42 n. 4, 97-98, 121, 140, 148; IV, 176-179; V, 88-89, 99-100, 263 n. 62

# Cultura profana

dialogo con la Chiesa I, 223

subordinata alla fede II, 91, 147

atteggiamento positivo della Chiesa III, 151, 286-292, 350; IV, 224; V, 41-42, 64, 127, 142, 165

#### Dannati

loro condizione II, 328 loro salvezza II, 329-330

#### Dannazione

II, 287, 330; III, 17, 408; IV, 151, 294-295

## Decime

V, 36

#### Defunti

preghiere per i d. III, 11, 244 n. 48, 257-258 condizione dei d. III, 325-330 dolore per i d. III, 329-330 si veda anche Preghiera

#### Dei

I, 211, 215

assurde genealogie degli d. I, 213

sono demoni I, 169; II, 90, 259; III, 121; IV, 25; V, 277 sono mortali I, 190 sono animali I, 211 invenzioni umane I, 190, 200 non sono migliori degli uomini I, 199 sono uomini divinizzati I, 201, 211; II, 90 sono materia I, 211-212 compiono delitti I, 218 adulteri I, 219 sono immorali III, 288-289 non assicurano la fortuna e la felicità al mondo IV, 72

# Demiurgo

II, 10, 18, 21, 32 n. 91; III, 213

#### Demoni

I, 144, 152, 181, 184, 196, 205; IV, 369 persecutori dei buoni I, 158, 164, 185, 195 figli degli angeli ribelli I, 164 imitano i riti cristiani I, 164, 173 sfigurano le verità I, 164, 167, 177 sono gli dei pagani I, 169; II, 90, 259; III, 121; IV, 25; V, 277 istigatori delle persecuzioni I, 175; II, 76 loro castigo eterno I, 175 causa dell'immoralità della religione pagana I, 195 operano nei simulacri I, 201 persecutori degli asceti III, 239-242, 244; V, 52 loro influsso sugli uomini II, 121 sono angeli ribelli I, 201 sono le anime dei giganti I, 201 il loro corpo II, 353 tormentano gli uomini II, 101; III, 244; IV, 429, 432 n. 5, 438-440 d. in Tertulliano II, 90, 101-102

# Descensus ad inferos

II, 334; III, 114 n. 11

## Desideri

d. dell'uomo IV, 105-107

## Determinismo

d. stoico II, 240

#### Diacono

requisiti ed uffici I, 52, 70, 91, 99, 102-105, 112-113, 120, 125-126, 130, 133, 172, 174; II, 62; IV, 159 n. 151; V, 132-133

# Dialettica

giudizio negativo sulla d. II, 123 disciplina ausiliaria II, 246, 273, 278, 303; III, 218; IV, 65 arte liberale V, 64-65, 77, 105, 168, 172

# Diavolo

I, 103, 148, 153; II, 282; III, 85, 90, 331, 393, 423-425, 469-470; IV, 151, 164, 275, 277, 279, 284, 293, 300-301; V, 234, 236-239, 255 sua venuta negli ultimi giorni I, 52 primo autore delle persecuzioni I, 96; II, 145, 307 n. 37 principe di questo mondo I, 97 salvezza del d. II, 300 n. 23, 329; III, 338 castigo del d. III, 113 n. 10 immagine del d. II, 324 sua origine II, 352 tentazioni del d. III, 238-239, 241-242; V, 127, 139 avversario tradizionale dei santi IV, 34 persecutore degli asceti III, 277; IV, 211 schiavitù del d. IV, 283, 286 induce l'uomo al male III, 334, 448; V, 74 rinuncia al d. III, 399 volontà del d. IV, 298 d. in Origene II, 300 n. 23, 307 n. 37, 312, 317, 324, 329, 352

# Difisiti

V, 241 n. 31

# Digiuno

d. per i persecutori I, 41
opera penitenziale I, 122
d. ebraico I, 46, 138 n. 45, 144-145
sacrificio a Dio II, 134
preparazione alla parusia I, 84; II, 145
d. durante l'esomologesi II, 164
pratica ascetica II, 294 n. 8; III, 147, 149-150, 165, 238-239, 241, 296, 444; IV, 45, 196, 198, 212
d. quaresimale I, 108 n. 7; IV, 50 n. 8, 56-57
giorni del d. I, 46, 138 n. 45
d. dei montanisti I, 138 n. 45; II, 152
valutazione del d. III, 132 n. 20
d. prima del battesimo I, 46, 171; III, 399
d. nel Pastore di Erma I, 138-139

### Dio

creatore I, 66-67, 73-75, 158, 163, 173, 181, 189, 198-200, 202, 204-206, 211, 232, 234, 236; II, 10, 19, 21-23, 26, 30, 36-37, 69, 100, 125, 127, 133, 137, 223, 227-228, 248-249, 324-325, 332-333, 350-351, 356, 387; III, 7, 15, 48, 57-61, 271, 293-296, 303, 305, 324, 330-331, 334, 336-338, 351, 360-361, 375, 422, 445, 464; IV, 26, 180, 298, 405, 421; V, 96, 141, 150, 228, 251
sua unicità I, 87, 91, 157-159, 196, 198, 211, 221; II, 10-11, 19, 21, 23, 26, 36-37, 66-67, 90, 100, 110, 114, 125, 127, 137, 139-140, 161, 185, 206, 223, 226, 228, 259, 312, 350; III, 7, 21, 61, 193-195, 201; IV, 24-26, 180; V, 194, 206, 252

```
difensore dei giusti I, 72
benedizione di D. I, 68
sua natura II, 113
giusto I, 235; II, 22, 90; III, 15, 335
suo amore per gli uomini I, 234-236; II, 30; III, 301, 313, 315, 335-336,
   395, 405
sua essenza I, 227, 233; III, 358-359, 362, 395, 464-465, 467, 474; V, 251-
   252
visione di D. I, 212-213
invisibile I, 87, 189, 198, 232; II, 78, 90, 100, 226, 228, 332, 367; III, 114
   n. 11, 271, 378
manda il Verbo I, 232-233, 235-237
autore della resurrezione di Cristo I, 102
Padre della verità I, 87
sua unità con il Figlio II, 224
sua grazia I, 95 n. 10
sua potenza I, 95 n. 10, 103 n. 52, 189, 233, 235; II, 68, 132, 137, 223,
    385; III, 10, 194-195, 376; V, 211
vescovo universale I, 92, 98, 103 n. 52
abita in noi I, 152-153; IV, 91
Padre del Logos II, 10, 332
conoscibile attraverso le cose create I, 158, 211; II, 365; III, 358
Padre I, 158; II, 157, 212, 332
ingenito I, 159, 177, 198, 211; III, 270-272, 362, 378
immortale I, 159; III, 7, 271
Colui che è V, 252
sua sapienza I, 205; III, 335
rimette i peccati II, 207, 213-214, 217, 372; \Pi, 325
determina il destino dell'uomo II, 69
sua onniscienza II, 69
sua origine II, 16, 123
sua provvidenza I, 68, 198; II, 22, 67-68, 78, 110, 326, 332, 356-357, 365,
    381, 387; III, 13, 18, 182 n. 6, 305, 313, 325; IV, 16 n. 27, 18, 23, 66,
    121, 155, 178, 219, 287, 307, 343, 414; V, 154, 199, 206, 216, 228
imitazione di D. I. 227
conoscenza di D. I, 227, 236; V, 184, 188, 203
esistenza di D. I, 211; II, 21, 67, 90, 100, 110, 259; III, 358-359; V, 252
autore della resurrezione dei corpi I, 204-206; III, 376-377
concezione platonica di D. I, 158, 215
impassibile I, 198; III, 114 n. 11
eterno I, 159, 189, 198; II, 90, 262; III, 7, 203, 223, 232, 332
trascendente I, 163; II, 225-226, 235, 251, 332; III, 15, 203, 223, 464,
    466-467; IV, 84-85; V, 182, 184, 186, 206, 210
fonte del bene I, 163; II, 90, 110
fonte della perfezione I, 163
creatore delle anime I, 189; II, 110, 325 n. 12; III, 48
autosufficiente I, 200
giudice I, 191; Π, 110; III, 21, 271, 302, 305, 474
```

```
incorruttibile I, 221; III, 271, 314
perfetto I, 198
vede nei cuori I, 201-202
incorporeo I, 191; II, 365, 367; III, 223
intelligibile I, 198
spirito I, 189; II, 90
immutabile I, 211; II, 90; III, 223
incontenibile I, 198, 215
crea per mezzo del Logos I, 215-216, 232
immaterialità della sostanza divina II, 225; III, 223
materialità della sostanza divina II, 119, 353
incomprensibile II, 226; III, 223
inconoscibile II, 251; III, 184, 194-195, 213, 216, 223, 270, 362, 395; IV,
    5, 7, 9; V, 182, 184, 209
fine dell'agire divino II, 330
sua pedagogia II, 330-331, 363-365
sua prescienza II, 381
parla tramite le Scritture III, 146, 155-156
suo governo sul mondo III, 223
genera il Figlio III, 183, 224
suo intervento diretto nella storia III, 15
i nomi di D. III, 270-272, 464, 467-468; V, 182-183, 185, 190, 194-195,
    252
infinito III, 27
sua gloria III, 33-34
opera nei sacramenti III, 40, 49-51
crea l'uomo per bontà III, 333
sua bontà III, 335, 337; IV, 130, 160, 338; V, 252
sua condiscendenza III, 401-403
si rivela nel Figlio III, 464-465, 467
sua immanenza IV, 84-85
suo perdono IV, 156-157
sommo bene per l'uomo IV, 85-86, 101, 130
fine di ogni desiderio umano IV, 66
ricerca di D. IV, 66, 101
sua pazienza IV, 155-157
senza principio V, 253
sua volontà salvifica IV, 292, 294-295, 297-300; V, 18, 252
ineffabile V, 182, 209
sua perfezione I, 158
sua immagine nell'uomo II, 322, 324, 374-375; III, 275, 284-285, 465; IV,
    86, 438-440; V, 248, 253, 257, 263, 266, 277
D. in Arnobio III, 5, 7
D. in Clemente Alessandrino II, 279-280
D. in Ireneo di Lione II, 10-11
D. in Lattanzio III, 15, 17-18
si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Logos, Persone divine, Trinità, Verbo
    di Dio
```

# Direttore spirituale

II, 284-285, 337; III, 148-149

# Discepolo

- d. perfetto I, 95-98
- d. degli Apostoli I, 107

# Disciplina penitenziale

- d. p. nella questione dei lapsi II, 182-184, 186-187
- d. p. in Cipriano II, 197, 213
- d. p. nel Pastore di Erma I, 120-122, 124-125, 130, 133-135, 140-141
- d. p. in Origene II, 337
- d. p. in Tertulliano II, 142-143, 145-146, 152-153, 163-164, 173

# Discipline ausiliarie

II, 246, 277-278, 303

# Discipline scientifiche

III, 56

#### Discretio

IV, 198, 210-212, 429; V, 74 n. 22

# Diteismo

 $\Pi, 223, 226$ 

d. di Marcione II, 113, 121-122

# Divinazione

I, 43

#### Divinità

- d. di Cristo I, 91, 111, 140, 158, 178, 196; II, 223; III, 15, 29, 100, 183 n. 9, 190-191, 232-233, 377-379, 386, 393, 445-446, 466-467; IV, 196, 265-266, 275, 278-281, 284-285, 354-359, 363, 370, 372, 377-380, 382-386, 395, 415, 417-420; V, 13-15, 73, 93-94, 172, 178, 184, 212-213, 240-242, 255, 261, 264-265, 268, 273, 281-282, 284, 286
- d. dello Spirito Santo I, 196; II, 114-115, 334 n. 52; III, 62, 223-224, 264, 268, 273, 331, 362; IV, 339, 390; V, 13

si veda anche Cristo, Spirito Santo

#### Divinizzazione

- d. dell'uomo II, 246, 274-276, 324; III, 235-236, 275, 292, 353; IV, 427; V, 227
- d. dell'anima II, 247, 274-275; III, 275
- d. pagana III, 374 n. 1
- d. dei santi V, 265
- d. del corpo V, 266

# Divorzio

II, 338

# Docetismo

I, 89, 91, 99-102, 105 n. 62, 111-112; II, 27, 113, 117, 121, 129, 223, 275-276, 334, 350 n. 3; III, 380 n. 29, 401 n. 3, 446; IV, 231 n. 7, 396; V, 264

# Dogmi

I, 91; III, 116 n. 18, 396 prima elaborazione razionale del d. II, 83, 90 progresso nel d. IV, 232-235 storia del d. IV, 296, 360, 416; V, 247

# **Dolore**

concezione cristiana del d. III, 304 d. per i defunti III, 329-330

# **Domenica**

celebrazione eucaristica della d. I, 173-174 giorno del Signore I, 173 primo giorno della creazione I, 174 giorno della resurrezione di Cristo I, 174

## Dominazioni

gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

## Donatisti

IV, 95 dottrina dei d. III, 39; IV, 67-68, 96

#### Donna

sua condizione nella Chiesa primitiva II, 51-53 sua prassi di vita II, 143, 149-150 gli abbellimenti della d. II, 149, 265 educazione della d. III, 141 n. 12, 149-150, 164-167 d. nella vita matrimoniale III, 304-305 d. «angelicata» III, 319 castità della d. cristiana I, 193; II, 143, 145, 151, 224-225, 281

#### Dottore

ministro carismatico I, 49, 51, 125-126, 130, 133 d. della Chiesa V, 103

#### **Dottrina**

d. cristiana I, 157; II, 9, 35 superiorità della d. cristiana I, 157, 175-176, 221 d. cristiana è la vera filosofia I, 162 d. cristiana ha origine dal *Logos* I, 175 antichità della d. cristiana I, 221 d. tradizionale II, 2

- d. penitenziale II, 282-287, 337
- d. eucaristica I, 99
- d. dei filosofi I, 213, 218

## Dualismo

- d. manicheo IV, 67
- d. platonico IV, 84

## Ebraismi

III, 143 n. 2

# Ecclesiologia

- e. della chiesa siriaca III, 437-438
- e. di Agostino IV, 68, 71, 95-100
- e. di Cipriano II, 185, 195-206
- e. di Cromazio di Aquileia III, 101
- e. dell'A Diogneto I, 228-229
- e. di Leone Magno IV, 258-263
- e. di Origene II, 335
- e. di Paolino di Nola IV, 181-183
- e. di Tertulliano II, 117-119, 157

# **Eclettismo**

- e. di Clemente Alessandrino II, 241
- e. di Isidoro di Siviglia V, 169

### **Economia**

piano di salvezza divino I, 227-229; II, 12; III, 182-183, 248, 325, 335-337; IV, 8, 205, 219, 271, 383-384, 396, 399, 433; V, 8, 274

### Educazione cristiana

- e. c. delle donne III, 141 n. 12, 149-150, 164-167
- e. c. dei figli III, 391, 393, 397-398, 418-421

## Elemosina

I, 42, 44, 51-52, 84, 114, 137-139, 153, 227, 236; II, 103, 193; III, 69, 393, 398, 410, 429-430; V, 154

procura la remissione dei peccati II, 371; IV, 55

opera di penitenza I, 122

dovere dell'e. IV, 306-307, 320-322; V, 110, 146

#### Eletti

numero degli e. II, 118-119

### Ellenismo

critica dell'e. I, 158, 186-189, 191-193, 213, 218, 221, 233-234; II, 90, 124; III, 37; IV, 152-153, 175, 185

### Emendazione

e. del peccatore IV, 154, 156-157, 319

# **Empietà**

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157, 162 n. 7; II, 89, 92 si veda anche Accuse

## Encomiastica

e. pagana e cristiana III, 297-298, 355

## Encratismo

III, 215, 381, 437, 444

### Encratiti

I, 120-121, 124, 135 n. 36, 185; II, 338 n. 89

#### Eoni

I, 185, 232; II, 16-17, 21, 333 n. 46; III, 380 n. 40

# **Epektasis**

teoria della e. II, 379; III, 339; IV, 338

# **Epiclesi**

III, 256-257, 405; V, 257

# **Epicurei**

IV, 153

# Epicureismo

II, 78, 240-241, 243; III, 8, 17-18

# **Epifania**

mistero dell'E. IV, 272-273

# Episcopato

e. monarchico I, 91, 103 unità dell'e. II, 201 origine dell'e. III, 147 n. 14

# **Epistolario**

- e. di Agostino IV, 60, 71-72
- e. di Cirillo di Alessandria IV, 368
- e. di Fulgenzio di Ruspe V, 7
- e. di Giovanni Crisostomo III, 394
- e. di Girolamo III, 141
- e. di Gregorio Magno V, 130-132
- e. di Gregorio di Nazianzo III, 368-369
- e. di Leone Magno IV, 256
- e. di Paolino di Nola IV, 177-179
- e. di Salviano di Marsiglia IV, 304-305
- e. di Sulpicio Severo IV, 36
- e. di Teofilo di Alessandria IV, 352-359

# **Epistolografia**

regole dell'e. III, 368; V, 64

# **Epistropbe**

V, 187-188, 201, 204-205, 217

## Eremiti

III, 227 n. 35, 237 n. 33, 241, 277, 390; IV, 36, 42

### Eremitismo

III, 128, 141 n. 11, 163-164, 225 n. 25, 263 vita eremitica III, 277-280; IV, 196, 225 n. 16

## Eresie

I, 131 n. 23, 186; III, 101 dottrine filosofiche contraffatte II, 45, 56-57, 112, 122-123 mancano dell'apostolicità II, 126-127 loro posteriorità rispetto alla chiesa cattolica II, 139 natura dell'e. II, 203-206 definizione di e. III, 373 storia delle e. III, 372-373; V, 247 falsità delle e. IV, 226, 229 e. di Ermogene II, 120 e. di Novaziano III, 64 n. 1

# Eresiologi

III, 372, 374

# Eresiologia

III, 372-374

#### Eretici

I, 101; II, 23

loro condizione ed atteggiamento II, 29-30 esclusi dal possesso delle Scritture II, 112-113, 128 battesimo degli e. II, 148, 161, 188-192, 203; III, 88, 140; V, 13 martirio degli e. II, 204

# Escatologia

- e. di Afraate III, 445, 450, 454-455
- e. di Atenagora I, 201-207
- e. di Clemente Alessandrino II, 247
- e. di Clemente Romano I, 60, 67-68
- e. dello Ps.-Clemente I, 79-80, 85-86
- e. di Cromazio di Aquileia III, 101
- e. della Didachè I, 52-53
- e. di Epifanio di Salamina III, 376-377
- e. di Giustino I, 165, 167
- e. di Gregorio Magno V, 151-155
- e. di Gregorio di Nissa III, 325, 337-338
- e. di Ilario di Poitiers III, 33-34
- e. di Ireneo di Lione II, 34-35
- e. di Lattanzio III, 16-17

- e. di Metodio di Olimpo III, 214
- e. di Origene II, 326-330, 359-362
- e. di Tertulliano II, 129-130, 132-135
- e. degli apologisti I, 158
- e. degli gnostici II, 18
- attesa escatologica II, 49-50; III, 438

# Esegesi

- e. rabbinica III, 143-144, 146
- e. ecclesiale III, 146
- e. gnostica II, 9
- e. letterale II, 47, 244-245, 320-321, 345, 347 n. 19, 352; III, 55 n. 6, 100, 102, 104, 114-115, 118, 128, 144-146, 158-159, 294, 339, 342-347, 386-387, 392, 458; IV, 202, 216-218, 243, 338, 365-366, 369-375, 392-393, 414; V, 63, 125, 135, 279
- e. allegorica I, 145-147, 149-151; II, 46-47, 49-51, 234-235, 240, 244, 247; III, 144-146, 158-159, 214, 373, 458; IV, 202, 216-218, 338-339, 343-344, 365-366, 392, 412; V, 24 n. 10, 63, 125, 127, 201, 226, 248
- e. alessandrina II, 235-236, 297-299; III, 144; IV, 390 n. 5, 392, 413; V, 134
- e. antiochena III, 128 n. 9, 144, 384, 386, 392, 395, 399, 403 n. 7; IV, 339, 389-391, 393 n. 20
- e. allegorica pagana III, 288, 290
- e. tipologica I, 144-146; II, 47, 132 n. 46, 322; III, 26, 100, 102-103, 107, 114-115, 118, 158, 187-192, 248, 252-253, 294, 386, 424-425, 458, 464-465; IV, 6, 38, 339, 341, 365, 369-371, 375, 392-393, 414; V, 135-136, 248, 279
- principi fondamentali di e. II, 124-125, 320, 344-345; III, 145, 339, 341-346, 387-388; V, 63

# teoria dell'e. III, 213

- e. di Ambrogio di Milano III, 55-62
- e. di Cassiodoro V, 62-63
- e. di Cirillo di Alessandria IV, 365-366, 368-375
- e. di Cromazio di Aquileia III, 100-101
- e. di Didimo il cieco IV, 338-339, 341-347
- e. di Diodoro di Tarso III, 386-388
- e. di Eusebio di Cesarea III, 178-180
- e. di Giovanni Damasceno V, 248
- e. di Girolamo III, 144-147, 158-159
- e. di Gregorio di Elvira IV, 5-6, 9-10
- e. di Gregorio Magno V, 125-128, 134-138
- e. di Gregorio di Nissa III, 339-347
- e. di Leone Magno IV, 258
- e. di Massimo il confessore V, 226
- e. di Metodio di Olimpo III, 214-217
- e. di Origene II, 320-322, 344-349
- e. di Pietro Crisologo IV, 243
- e. di Teodoreto di Ciro IV, 412-414

e. di Teodoro di Mopsuestia IV, 390, 392-393

si veda anche Allegoria, Allegorismo, Letteralismo, Sensi scritturali, Tipologia

#### Esistenza

e. di Dio I, 211; II, 21, 67, 90, 100, 110, 259; III, 358-359; V, 252

e. perfetta III, 339-341

si veda anche Dio

# Esomologesi

I, 141 n. 54; II, 149, 163-164, 183-184, 197, 213, 216; IV, 319

### Esorcismi

e. prima del battesimo III, 399, 422-423

#### Esorcista

Π, 197, 219

## Esoterismo

e. gnostico II, 10

e. cristiano II, 245-246; V, 201-202

# Esposizione dei fanciulli

accusa contro i pagani I, 203, 230-231; II, 75-76, 98 si veda anche Accuse

#### Esseni

III, 437

#### Essenza

e. di Dio I, 233; III, 358-359, 362, 395 si veda anche Dio

# Esseri irrazionali

I, 205; II, 324 n. 11; III, 332

#### Estasi

II, 121

#### Eternità

e. di Dio I, 159, 189, 198; II, 90, 262; III, 7, 203, 223, 232, 332 si veda anche Dio

#### Eucaristia

sacrificio universale e definitivo I, 51, 91, 97 n. 27; II, 337 negazione della presenza reale di Cristo nell'e. I, 102 preghiere eucaristiche I, 47-49 astensione dall'e. I, 102 n. 51 farmaco d'immortalità I, 102 n. 51 celebrata dal vescovo I, 103 simbolo d'unione I, 102 n. 51 memoriale del sacrificio di Cristo I, 164-165, 173; IV, 397

sacrificio spirituale I, 164-165

vi è presente realmente Cristo I, 165; II, 336-337; III, 306

condizioni per riceverla I, 172; II, 337, 371

pratica dell'e. III, 306-307

le due specie dell'e. III, 306

la grazia dell'e. III, 331, 405

interpretazione allegorica dell'e. V, 182

segno dell'amore di Dio III, 402-403

valore sacramentale dell'e. IV, 273

modalità per riceverla III, 259

effetti dell'e. III, 252-253

dono dello Spirito Santo III, 258

corpo e sangue di Cristo I, 173; II, 32-33; III, 251-252, 254, 257-259, 306-307, 400, 405 n. 15, 424-426, 463; IV, 273, 397

transustanziazione eucaristica III, 251, 254, 257 n. 27, 405; IV, 397; V, 250, 256-257

pane eucaristico I, 172; II, 32-33, 337; III, 42 n. 4, 177-178, 192, 251-258, 405 n. 15; IV, 273, 397

vino eucaristico I, 172; II, 32-33, 336; III, 251-254, 257-258, 405 n. 15; IV, 273, 397

liturgia eucaristica I, 165, 172-174; III, 248, 254-259

- e. in Cirillo di Gerusalemme III, 248-249, 251-254
- e. in Clemente Alessandrino III, 264
- e. in Giovanni Crisostomo III, 399-400, 402-403, 405-406, 425 n. 8
- e. in Giovanni Damasceno V, 256-257
- e. in Ireneo di Lione II, 13, 32-33
- e. in Origene II, 336-337, 370-371

si veda anche Comunione

## Eunomiani

IV, 415

## Eva

I, 164, 238; II, 28 la seconda Ε. I, 164, 181-182, 238 n. 39; II, 12, 27-28 disobbedienza di Ε. II, 12, 28, 39, 131 peccato di Ε. III, 448-449; IV, 435

## **Famiglia**

importanza della f. III, 150, 391, 397-398

#### Fede

f. in Cristo I, 80-81 superiorità sulla filosofia greca II, 90 il sacrificio del cristiano I, 200 unico mezzo per conoscere Dio I, 227, 234 benefici della f. I, 236 verità della f. cattolica IV, 226, 229 superiorità della f. III, 193 n. 56

```
regola di f. I, 238; II, 7, 9-10, 15, 19-20, 26, 112, 116, 118, 120, 122, 125,
    138-140, 146, 223, 227, 311-312, 350-354; III, 116
suo rapporto con la ragione II, 21-22; III, 15; IV, 82
messaggio-vita di Cristo II, 28-29
fonte unica di verità II, 112
principi della vera f. II, 112
virtù teologale V, 136, 157
veicolo della conoscenza IV, 95
ruolo primario della f. IV, 82
gli occhi della f. III, 421-422
traditio fidei II, 112-113, 120
confessione della f. II, 151
primo grado della formazione cristiana II, 268 n. 35, 273-274
necessaria nel battesimo III, 49-50
purezza della f. IV, 164
f. nicena II, 221; IV, 3, 265 n. 79
f. calcedonese IV, 253
f. nella Trinità III, 399
professione di f. III, 399, 445; IV, 126, 280
f. in Atenagora I, 201
f. in Cromazio di Aquileia III, 101
f. in Giovanni Crisostomo III, 399-400
f. in Ignazio d'Antiochia I, 102
f. in Policarpo di Smirne I, 111-114
```

#### Fedeltà

f. nel matrimonio II, 224

## **Fenice**

simbolo della resurrezione I, 60

#### Feste cristiane

loro significato liturgico-spirituale IV, 273-274

# Figlio di Dio

distinto dal Padre I, 163; II, 223
sua divinità I, 163; II, 226, 313, 332-333; III, 30, 61, 63, 128; IV, 9
sua generazione dal Padre I, 163, 169; II, 11, 114, 141, 226, 228; III, 362;
IV, 180
eterno III, 230, 232
prende su di sé i peccati degli uomini I, 227
missione del F. I, 235
ministro della volontà del Padre II, 229
Sapienza II, 366-367; III, 243; IV, 180
sua umanità II, 333-334; III, 30
sua unione con la natura umana II, 333
immagine del Padre II, 366; III, 26-28
Verità II, 366-367
primogenito III, 26, 28

suo rapporto con la creazione III, 26, 28, 230-231; IV, 180 sua generazione eterna III, 28 n. 16, 31, 204-206, 209, 379 sua nascita come primogenito dei morti III, 28 n. 16, 31 n. 25 eternamente Dio III, 29-31 totalmente Dio con la resurrezione III, 29-31 sua uguaglianza con il Padre III, 34 giudice III, 48 coeternità con il Padre III, 209, 229 creatura del Padre III, 207-209, 243 coesistente con il Padre III, 206, 229 inalterabilità del F. III, 206, 209 ha avuto inizio III, 203, 205, 207-209, 229-232, 243; V, 12 creato dal nulla III, 203, 205, 207-209, 230-231, 243 sua uguaglianza con il Padre e lo Spirito Santo V, 97 unigenito III, 378-379 immagine consustanziale del Padre V, 265-266 generato dal Padre dalla propria sostanza III, 231 di natura diversa dal Padre III, 270 sua sostanza III, 205 n. 3 F. in Origene II, 332-334, 366-367 si veda anche Cristo, Logos, Persone divine, Trinità, Verbo di Dio

# Filantropia

 $\Pi$ , 301, 313, 315, 335-336, 395, 405

# Filologia

III, 173-174, 178-179

# Filosofia greca

errori della f. g. I, 157, 191

rapporti con il Cristianesimo I, 158-159; II, 268-273, 277, 318-319; III, 4, 131, 287

rifiuto della f. g. I, 158, 185, 188, 191, 193, 210, 213, 218, 221, 227, 233-234; II, 90, 124; III, 371; IV, 152-153, 175, 185

accoglienza della f. g. I, 159, 179

propedeutica della Rivelazione I, 159, 179, 195, 210; II, 241, 269-270, 298, 303-304, 318; V, 276

verità parziale della f. g. I, 159, 163, 176-177, 197, 210; II, 269, 271-273, 277; III, 15

via a Cristo I, 159; II, 241, 259, 269-270

attinge all'A. T. I, 163, 170, 193, 210-211, 234 n. 17; II, 242, 269, 273; III, 56, 178, 187 n. 32

contraddizioni della f. g. I, 170, 176-177, 191; III, 178

f. cristiana più antica della f. g. I, 192; II, 269

dà origine alle eresie II, 45, 56-57, 112, 122-123

ausiliaria della fede II, 111, 240-241, 269, 271-273, 277, 313

sua dipendenza dalla Bibbia II, 234-235

«ancella» della teologia II, 242, 318-319

sua origine divina II, 242, 270

# Fine ultimo

II, 8

### **Fisica**

disciplina ausiliaria II, 303; III, 144

## Formula

f. trinitaria I, 171

f. di pietà IV, 201, 215

f. di Rimini IV, 3-5

f. di Sirmio IV, 3

# Fornicazione

I, 43-44, 121; II, 338, 373-374; IV, 321

## Frui

principio del f. IV, 103

## Fuoco

f. eterno I, 236-237; II, 327, 351, 360

#### **Furto**

I, 43-44; III, 429-430

# Gelosia

I, 43, 57, 59, 61

conseguenze della g. I, 64-66, 72

# Genealogie

g. degli dei I, 213

#### Genitori

ruolo dei g. III, 165-166, 391, 397-398, 420 rapporti fra i g. III, 304-305

#### Geometria

disciplina ausiliaria II, 303 arte liberale V, 64, 168

### Gerarchia

g. angelica III, 359, 361, 402; V, 181-182, 195-199, 213-215

g. ecclesiastica I, 49-52, 91, 126 n. 10, 130; II, 197

g. locale I, 125-126, 130

si veda anche Angeli, Chiesa

## Giovani

doveri dei g. I, 113

# Giovedì santo

 $\Pi$ , 102

## Giudaismo

critica del g. I, 145, 150-151, 155-156, 225; II, 193; III, 178

g. babilonese III, 442

g. persiano III, 442

## Giudaizzanti

I, 88; III, 135 n. 30

# Giudeo-cristiani

III, 393, 395

## Giudizio finale

I, 79-86, 114, 153, 165, 200, 203, 206-207, 211, 216, 218, 227; II, 19, 35, 111, 125, 144, 154-156, 215, 387; III, 48, 113 n. 10, 376-377, 445, 450; IV, 17, 22-23, 155, 300; V, 44, 73, 92, 94, 100, 113, 123, 151-152

#### Giurisdizione

g. del vescovo di Roma IV, 252-255, 262

g. della chiesa costantinopolitana IV, 268-269

## Giustificazione

g. per fede III, 193

g. per mezzo della redenzione di Cristo I, 235; III, 284-285

### Giustizia

g. di Dio II, 22 virtù cristiana IV, 433 g. interiore IV, 119

# Gladiatori

gare dei g. I, 202-203, 219

#### Gloria

g. di Dio III, 33-34

## Gnosi

g. cristiana I, 143-145, 147-148, 228-229, 238; II, 240-241, 243-246, 268, 271-277, 281-282; IV, 431 n. 39 la falsa g. I, 228-229 esposizione della falsa g. II, 15-21 confutazione della falsa g. II, 7-8, 10, 21-35

#### Gnostici

g. eretici I, 99 n. 38, 120, 131 n. 23; III, 213, 373, 380-381, 461 g. cristiani II, 243, 245-247, 262, 268-269, 274-278, 281-282

### Gnosticismo

I, 79-80, 99 n. 38, 108, 185, 232-233; II, 2, 7-10, 245-247, 313, 319, 321, 323 n. 8, 325 n. 12, 332-333, 350 n. 3, 358 n. 25, 359 n. 30, 385 n. 2; III, 213, 436; IV, 13-14, 377 n. 40; V, 203 n. 242

teogonia dello g. II, 16-17 cosmogonia dello g. II, 18 soteriologia dello g. II, 18

ascetismo dello g. II, 18 morale dello g. II, 18, 20 escatologia dello g. II, 18

### Gola

vizio capitale IV, 195

#### Grammatica

arte liberale V, 64, 83-84, 93, 105, 127 n. 89, 168-169, 172

### Grazia

g. di Dio I, 93, 95 n. 10, 104-105, 108; II, 323-324, 360; III, 135, 284-285 g. di Cristo I, 102; III, 235

dono I, 237

negazione della g. IV, 14

g. battesimale II, 336; III, 49 n. 24, 62, 105-106, 331; IV, 397, 401-403, 407, 439-440; V, 31-32

g. del matrimonio II, 338, 374

necessità della g. III, 140, 148; IV, 70, 292-293, 430; V, 17

g. nell'eucaristia III, 331, 405

g. secondo la concezione pelagiana IV, 69

aiuto della volontà umana IV, 70

fa raggiungere all'uomo la vita eterna IV, 70

aiuta a vincere la concupiscenza IV, 84

aiuto della libertà umana IV, 86-88

rapporto g./libertà IV, 86-89, 94, 99, 195, 203-205, 292, 301; V, 29, 257

rapporto g./volontà IV, 87, 102; V, 16

donata gratuitamente IV, 297; V, 10

suo rapporto con la natura umana IV, 427

g. in Agostino IV, 87-89, 94, 291-292, 294-296, 300; V, 6, 9-11, 15

g. in Cesario di Arles V, 24-25, 29-31

g. in Clemente Alessandrino II, 279-280

g. in Cromazio di Aquileia III, 101, 105 n. 18

g. in Fulgenzio di Ruspe V, 9-10

g. in Giovanni Crisostomo III, 395, 400, 412-415

g. in Ireneo di Lione II, 13

g. in Paolino di Nola IV, 183-184

g. in Prospero d'Aquitania IV, 294-295, 301

### Hesucbia

IV, 429

#### Homoios

IV, 4

si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Logos, Verbo di Dio

## Homoiosis

II, 243, 246, 273-274, 276

### Homousios

IV, 4-5

si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Logos, Verbo di Dio

## Hylici

uomini h. II, 18, 123 n. 27, 263, 325 n. 12 si veda anche Uomo

#### Icone

culto delle i. V, 258-274, 278-286 i. di Maria V, 278-279, 283-284, 286

i. dei santi V, 278-279, 283-284, 286

## Iconoclastia

V, 250, 260-271, 275 n. 103

## Iconodulia

V, 268-269

## Iconografia

V, 262 n. 60, 266 n. 69

## Iconologia

V, 262 n. 60, 273

### Idee

contemplazione delle i. II, 246-247, 274 mondo intelligibile II, 248, 333 n. 47 mondo delle i. II, 324 n. 11, 333 n. 47

#### Idolatria

I, 43-44, 81, 115, 152, 165; II, 142, 145, 150, 152, 224, 315, 342, 373; III, 151; IV, 24-27, 53; V, 91

## Ilemorfismo

V, 107

### Illuminazione

denominazione del battesimo I, 172, 181

### **Imitazione**

i. di Cristo I, 111; II, 263; III, 148, 281-283, 312, 443

i. diversificata dei classici III, 288-290, 294

## Immagine

i. di Dio nell'uomo II, 322, 324, 374-375; III, 275, 284-285, 465; IV, 86, 438-440; V, 248, 253, 257, 263, 266, 277 si veda anche Dio, Uomo

## **Immoralità**

- i. della religione pagana I, 157-158, 195; II, 89; III, 151, 288-289
- i. dei pagani I, 192, 199-200; III, 374

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157, 166 si veda anche Accuse, Cristianesimo, Paganesimo

#### **Immortalità**

i. dell'anima I, 157, 170, 191, 216-217, 232; II, 313, 326, 363; IV, 66; V, 94, 129

i. dell'uomo III, 225, 333

i. dono di Dio I, 216-217

principio dell'i. III, 331

si veda anche Anima, Uomo

## Impero romano

contraffazione del Cristianesimo II, 50-51 suo ruolo provvidenziale IV, 15, 17-18, 25, 27, 263, 287; V, 170 decadenza morale dell'i. r. IV, 307-317, 325-327, 329-330

## Imperturbabilità

i. di fronte alle passioni III, 312

### Incarnazione di Cristo

fine della i. I, 173, 177, 232-233; II, 38-39, 330; III, 401-402, 449-450; IV, 283-284, 358, 369, 381, 385, 439; V, 15, 229, 241, 254

mistero per eccellenza IV, 272

realtà della i. I, 91, 144-145, 178, 190, 229, 234; II, 8, 19, 37, 116, 125, 132-133, 312, 332-333, 351; III, 29-31, 102-103, 113 n. 10, 182 n. 6, 188, 192, 195-196, 221, 224-225, 232-234, 314-315, 331, 335-338, 401-402, 446-447, 463; IV, 8, 83, 85, 174, 182, 230-232, 264, 270-271, 275, 278, 282, 287, 377, 381, 383-384, 396, 414, 419-420, 427, 439; V, 73, 94, 242-243, 248, 254, 261-264, 267, 270, 274, 280-282, 284 si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Logos, Verbo di Dio

### Incesto

accusa contro il Cristianesimo I, 155, 157, 197, 201-203, 218; II, 67, 73-74, 89, 94, 96

lo predica la filosofia greca I, 218-219 accusa contro il Paganesimo II, 76

si veda anche Accuse, Cristianesimo, Paganesimo

# Infallibilità pontificia

IV, 261 n. 58

### Infanticidio

grave peccato I, 42 accusa contro il Cristianesimo II, 67, 74, 89, 94, 96 accusa contro il Paganesimo II, 75, 98 si veda anche Accuse, Cristianesimo, Paganesimo

### Inferi

I, 165

## Inferno

II, 328; III, 338; V, 74

### Inni

raccolte di i. IV, 179

- i. di Ambrogio di Milano III, 55, 84, 87, 90-92
- i. di Efrem III, 457, 459-461, 468-475
- i. di Giovanni Damasceno V, 249
- i, di Gregorio di Nazianzo III, 353-354
- i. di Ilario di Poitiers III, 26

## Insegnamento

attività incompatibile con il Cristianesimo II, 142, 150 si veda anche Attività

## Intelligenza

tendenza dell'anima II, 323 creazione delle i. II, 324, 333, 356

## Intercessione

- i. dei martiri V, 88
- i. dei santi III, 121, 257; V, 88
- i. delle vedove I, 113

## Invidia

vizio capitale IV, 195 n. 31

### Invocazione

i. del nome di Gesù IV, 430, 436

## Ipnopsichia

teoria dell'i. III, 445

### Ipostasi

IÎ, 369; III, 204-205, 225, 362, 467; IV, 266, 377, 379-380, 396, 420, 427; V, 193-194, 209-210, 212, 241-244, 252-253, 255, 282 n, 25 si veda anche Unione ipostatica

# Ipsistariani

 $\Pi$ , 266

### Ira

I, 43; V, 42-43, 47-48 vizio capitale IV, 195

### Irrazionalità

i. dell'uomo III, 317

#### Isocristi

II, 311 n. 12, 390-391

#### Isotimia

Ш, 272

### Katastasis

IV, 202 n. 80

## Kerygma

k. orale I, 34-35
genesi del k. scritto I, 34
fonti ulteriori del k. scritto I, 35
prevalenza del k. scritto sul k. orale I, 36
k. di competenza della gerarchia locale I, 127 n. 10

## Lapsi

questione dei l. II, 181-187, 204-217, 220-221; III, 37, 203, 242 n. 46; IV, 96 vescovi l. III, 140

### Lassismo morale

II, 59-61

## Lavanda dei piedi

III, 101-106

## Lavoro

pratica ascetica III, 149, 163, 277; IV, 198-199, 206, 212

#### Lectio divina

III, 146-147, 156-157, 160-162, 166-167, 242 n. 44; V, 108, 110, 112 si veda anche Classici, Sacra Scrittura, Vangelo

### Legge

1. mosaica I, 101, 151, 178; III, 178, 187, 193; IV, 292, 364, 375

l. di Cristo I, 112, 145, 148

l. dell'A. T. I, 145, 151, 156, 159

I. nuova I, 145, 178

I. di Dio IV, 119, 230, 307, 315, 325-326, 422

l. del peccato IV, 128, 151, 385; V, 236-237

l. di natura III, 317-318; IV, 292

### Letteralismo

l. dell'esegesi antiochena IV, 392 n. 15 si veda anche Esegesi, Sensi scritturali

#### Letteratura cristiana

III, 141

## Lettore

II, 62, 197; III, 219, 265, 390, 395; IV, 410

#### Lettura

l. dei classici III, 151, 160-162, 286-292

### Libellatici

П, 182, 186, 207, 215-216

## Libelli pacis

Π, 181, 183-184

### Libertà

l. dell'uomo I, 217; II, 30-31, 121, 228, 312-313, 323, 326, 340, 352, 359, 362, 365, 381, 386; III, 135, 140, 148, 213, 325-326, 331, 333-334, 395, 412-415, 444, 462; IV, 23, 26, 67, 69-70, 227 n. 31, 292-293, 295-298, 300, 338, 340, 391; V, 10, 15-17, 31, 252-254

dottrina agostiniana della l. umana TV, 86-95, 101-102

1. degli angeli II, 30

I. di coscienza II, 92, 96

l. di culto II, 92

l. religiosa II, 111

l. delle creature razionali II, 324, 356, 364, 368

rapporto grazia/l. IV, 86-89, 94, 99, 184, 195, 202, 204-205, 292, 301; V, 257 n. 84

rapporto l./vita eterna IV, 86-87 rapporto l./volontà IV, 205

## Linguaggio

1. cristologico II, 116-117

1. teologico II, 84, 227

l. trinitario Π, 113-116, 122

## Liturgia

I. della parola I, 165

l. eucaristica dei neo-battezzati I, 165, 172

l. eucaristica domenicale I, 173-174

1. eucaristica III, 248, 254-259

1. gallicana V, 88

I. milanese IV, 50

l. ravennate IV, 243

1. romana V, 133

l. di Giovanni Crisostomo III, 394

riforma liturgica di Gregorio Magno V, 132-134 anno liturgico IV, 241, 243, 256, 273; V, 133

tempi liturgici V, 134

si veda anche Anno liturgico, Eucaristia

## Logos

L. immanente I, 158, 189-190, 210, 214-215

L. preesistente IΠ, 191

sua generazione I, 158, 163, 189-190, 210, 215-216

suo rapporto con la creazione I, 158; III, 184-185

seme di verità sparso in tutta l'umanità I, 159, 163, 170, 175, 177, 211; II, 241-242, 259, 269

principio universale di razionalità I, 163 si partecipa ad ogni uomo I, 159, 163 sede della verità perfetta I, 163 distinto dal Padre I, 163 sua divinità I, 163; II, 47; III, 362 mediatore I, 163 sua coeguaglianza con il Padre III, 362 realizzatore del piano di salvezza di Dio I, 163-164 L. totale I, 175-176 vero maestro I, 237-238; II, 47 L. parziale I, 175-176 si incarna per la salvezza degli uomini I, 177; II, 47-48; III, 182 n. 6 L. endiathetos I, 214-215; II, 116, 225-226 L. prophorikos I, 215-216; II, 116, 125, 225-226 Sapienza del Padre III, 185-187 generazione eterna del L. II, 225-226, 249-250, 332-333, 366-367 azione del L. II, 331, 365 uomo e Dio III, 188 immagine di Dio II, 324 obbediente al Padre III, 184 Figlio di Dio III, 184 L. in Clemente Alessandrino II, 241-243, 245-246, 248, 251, 259, 262-264, 266, 269, 272, 274, 278-281 L. in Ippolito II, 55, 58-59 si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Verbo di Dio

### Luce

simbolo di Cristo e della Trinità III, 353

### Lussuria

vizio capitale IV, 195

## Macedoniani

II, 334 n. 52; III, 264, 268, 273, 362, 372; IV, 382, 390, 415

#### Madre

suo ruolo educativo III, 150

m. cristiana III, 302-305, 398

m. pagana III, 302-303

Maria m. di Dio II, 334; III, 65, 67, 232, 235-236, 368-369, 395; IV, 284, 363, 366-367, 379, 382; V, 256, 288

Maria m. di Cristo IV, 182, 382 n. 62

Maria m. del Figlio di Dio I, 182; II, 132; III, 66-67, 101

Maria m. dei viventi II, 12, 28

Maria m. dell'uomo IV, 382

#### Male

origine del m. II, 16, 120, 123; III, 16, 18, 213, 331-334; IV, 67, 81, 119, 129-130

definizione del m. III, 293, 331-333, 336; IV, 119; V, 183, 199 concezione manichea del m. IV, 118 n. 29 dottrina del m. V, 199-200

#### Manichei

III, 243, 338, 375, 385; IV, 61, 81, 95, 120 n. 36, 125, 153, 231, 257, 262 n. 61 classi dei m. IV, 67

#### Manicheismo

III, 16 n. 7, 458; IV, 13, 62, 67, 117, 252-253, 262 n. 61, 338; V, 59, 242, 267, 283 dottrina m. IV, 67, 83, 101, 117-118, 120-121, 124, 231 n. 6

### Mansuetudine

virtù cristiana I, 43; IV, 432

## Marcionismo

I, 111-112, 145-146; II, 8, 121-122, 129-130, 135-137, 223, 325 n. 12, 332, 338 n. 89, 342 n. 111, 350 n. 3; III, 375, 458, 461; V, 242

### Marcioniti

IV, 415

### Maria

verginità di M. I, 91, 164; II, 12-13, 335; III, 64-65, 67, 101, 106-109, 130, 140, 148, 224-225, 373, 472; IV, 181-182, 285; V, 94, 256, 287-288 seconda Eva I, 164, 181-182; II, 12, 27-28, 119, 131, 335 sua ubbidienza I, 164, 182; II, 12, 27-28, 39, 119, 132 modello di madre cristiana III, 302 donna nuova I, 164 madre del Figlio di Dio I, 182; II, 132; III, 66-67, 101 madre dei viventi II, 12, 28 causa di salvezza II, 12, 28 avvocata di Eva II, 12, 28, 39 negazione della verginità di M. in partu II, 117 modello di vita cristiana III, 64-67 madre di Dio II, 334; III, 65, 67, 232, 235-236, 368-369, 395; IV, 284, 363, 366-367, 379, 382; V, 256, 288 suo ruolo nella redenzione II, 335 suo rapporto con la Trinità III, 101 modello di verginità III, 312, 314-315; IV, 182 immacolata concezione V, 256, 287

il suo battesimo III, 463, 468 assunzione di M. V, 256, 286-288 madre di Cristo IV, 182, 382 n. 62 mediatrice universale V, 256 maternità verginale di M. IV, 182, 189, 275, 284; V, 287 morte di M. V, 256, 286-287 M. Christotokos IV, 363, 382 n. 62 icone di M. V, 278-279, 283-284, 286 madre dell'uomo IV, 382 corpo incorruttibile di M. V, 256 madre della divina grazia V, 256 annunciazione di M. I, 164, 182; III, 66; IV, 181 visitazione di M. III, 67

## Mariologia

m. di Atanasio di Alessandria III, 224-225, 232

m. di Cromazio di Aquileia III, 101, 106-109

m. di Efrem III, 463, 472

m. di Giovanni Damasceno V, 255-256, 286-288

m. di Giustino I, 164

m. di Gregorio di Nazianzo III, 368-369

m. di Ireneo di Lione II, 12-13, 27-28, 39

m. di Origene II, 334-335, 369

m. di Paolino di Nola IV, 181-183

m. di Tertulliano II, 117, 119, 131-132

### Martire

perfetto imitatore di Cristo I, 93, 95-98, 101 n. 45 vero cristiano I, 94-95 la sua anima è subito accolta in cielo I, 165; II, 120 intercessione dei m. V, 88 ricompensa dei m. III, 304-305 culto dei m. III, 140, 391, 399; V, 85 confessori del nome cristiano I, 134 grado più alto di beatitudine I, 134 atteggiamento eroico dei m. I, 176-177; V, 89 potere dei m. I, 127 n. 10; II, 62, 183-185, 214-215 reliquie dei m. III, 97-98, 121 m. di Palestina III, 177 m. nuovo monaco IV, 36 m. nel Pastore di Erma I, 125, 127, 130, 133-134 m. in Origene II, 342

#### Martirio

I, 55, 90, 94-98, 107, 110-111, 119; II, 90, 142, 147, 268, 315, 342, 382-384; III, 101; V, 73

nuova nascita I, 96-97

procura il perdono completo dei peccati I, 133; II, 108-109, 315 n. 19, 342, 371

battesimo di sangue II, 161-162, 336, 342

m. della vita ascetica III, 324; IV, 438

m. della verginità III, 215-216

testimonianza d'amore II, 342

perfetta imitazione di Cristo I, 93, 95-98, 101 n. 45; II, 315

valore redentivo del m. II, 326

procura l'immediato accesso a Dio II, 120, 342 m. degli eretici e degli scismatici II, 204

#### Matematica

disciplina ausiliaria II, 246

### Materia

m. primordiale II, 248-249 origine della m. III, 213 concetto negativo di m. III, 376 non-negatività della m. IV, 81; V, 267, 282-283

#### Matrimonio

I, 91, 123; II, 60-61, 268, 280-281 rifiuto del m. I, 185; III, 381 fine primario del m. I, 196, 202; II, 280, 338; IV, 121, 174 un unico m. I, 219; II, 69, 76, 134, 145, 152, 281, 338 m. spirituale fra Cristo e la Chiesa/anima II, 340, 342 rapporti sessuali nel m. II, 339, 373-374 seconde nozze I, 135, 202; Π, 81, 143-145, 151-152, 164-165, 281, 338-339 m. fra cristiani e pagani II, 150, 165 esaltazione del m. III, 215; IV, 174 deprezzamento del m. III, 312, 315-317 doveri del m. III, 319-321 concezione restrittiva del m. III, 397 mistero del m. III, 415-417 m. ritardato V, 24 bontà del m. IV, 168 m. nella chiesa siriaca III, 438 significato del m. IV, 188 figura della Chiesa e di Cristo III, 415 santità del m. III, 417-418 amore matrimoniale I, 61, 113; II, 338-339, 373-374; IV, 189; V, 140 fedeltà nel m. II, 224 continenza nel m. I, 219; II, 134, 224, 339, 373-374; III, 319, 375, 437, 443; IV, 304; V, 35 m. in Afraate III, 448 m. in Epifanio di Salamina III, 381-382 m. in Origene II, 338-339, 373-374 m. in Paolino di Nola IV, 183, 188-189

### Meditazione

pratica ascetica III, 242 n. 44, 277 m. dei libri sacri III, 149, 156

si veda anche Procreazione dei figli

# Menzogna

I, 43-44

### Messa

rito della M. I, 165
preghiere per la M. I, 172-173; III, 244 n. 48
liturgia della M. III, 254-259
partecipazione alla M. III, 400
segno di unità dei cristiani III, 399
interpretazione allegorica della M. V, 182
M. gregoriane V, 142, 151, 155

### Messalianesimo

IV, 428

## Messaliani

IV, 428, 439

## Metempsicosi

I, 180, 191; II, 121, 324 n. 10; III, 317

### Metensomatosi

II, 324 n. 10, 370

## Metriopatheia

Ц, 243

### Militia Christi

IV, 197-198

### Millenarismo

rifiuto del m. II, 36, 40, 51; III, 16-17, 139 n. 8, 214; IV, 6, 37; V, 25 m. nell'*Epistola* di Barnaba I, 150 m. in Giustino I, 165, 182 m. in Ireneo di Lione II, 8, 13, 32, 35

## Ministri

m. carismatici I, 125-126, 130 n. 21 m. del battesimo II, 162; III, 49-50

### Misericordia

m. di Dio IV, 91 m. dell'uomo IV, 91 m. in Agostino IV, 89-93

#### Mistero

m. in senso cristiano III, 100, 102, 105-107, 145, 249-252, 258-259, 425-426; IV, 270, 272 terminologia misterica V, 201-203

#### Mistica

IV, 426; V, 126, 139, 169, 224 dottrina mistica V, 136-142, 183-184, 203-205, 229

## Misticismo

I, 92-93; III, 261, 314

### Moderazione

III, 64

## Modestia

virtù cristiana III, 149

## Moglie

m. comune a tutti I, 218; II, 103-104 negazione della comunanza delle m. II, 103

### Monachesimo

m. anacoretico III, 121 n. 13 m. cenobitico III, 121 n. 13 m. femminile III, 318 regole del m. III, 275-283; IV, 135-140; V, 22, 25, 28-29, 106 fondatore del m. III, 269 storia del m. III, 114, 123-124; IV, 415-416 critica al m. III, 130 n. 15, 132; IV, 32 n. 13 ideale monastico III, 141, 147, 149 n. 21, 227 vita monastica III, 163-164, 225 n. 25, 275-283, 319-325, 363-364, 375, 393, 397; IV, 194-195, 224; V, 28, 114-115, 149, 226, 258 dimensione martiriale del m. III, 318 m. occidentale III, 116; IV, 31-32, 34-35, 135-140, 191, 193, 197, 199 n. 60, 224, 291, 296, 300, 304; V, 21, 75, 106-107, 114-115, 148-149 m. orientale III, 128, 131, 141, 269, 275-283; IV, 30, 35, 196, 335-336 m. egiziano III, 121, 123-124, 286; IV, 30, 351; V, 45, 51-53 m. africano V, 3

### Мопасі

biografie di m. III, 114, 141, 222, 225-228, 236-245 consacrazione dei m. V, 182 m. eredi dei martiri III, 324; IV, 36 modelli di vita cristiana IV, 197 rinuncia dei loro beni V, 28 definizione di m. IV, 94 virtù dei m. IV, 195 abito dei m. IV, 196, 207-209 soldati di Cristo IV, 206 stabilità dei m. nel monastero V, 28 m. basiliani III, 276

### Monarchianismo

m. adozionista I, 140; II, 223, 306, 332; V, 242 m. modalista I, 233 n. 12; II, 46, 58-59, 113-114, 117, 122, 137-140, 146, 223, 226, 306, 332; III, 180, 195-196, 204-206, 377-379, 467; IV, 5, 7-8; V, 86

### Monasteri

III, 241-242, 264, 320; V, 114-115

## Mondo

sua fine I, 153
sua origine II, 247-248, 352
conflagrazione del m. I, 191
senescenza del m. V, 124
tempio di Dio II, 69
sua ricreazione I, 232 n. 7
m. corruttibile I, 191
m. intellegibile II, 248, 324-325, 333 n. 47
m. sensibile II, 325-326

### Mone

V, 186-193, 201, 203, 205-206, 210 n. 24, 217

## Monoenergismo

V, 224

## Monofisismo

II, 117; IV, 55, 254, 267, 274-276, 280-282, 360, 384 n. 65, 389, 411, 415, 417, 425, 427-428; V, 59, 105, 178 controversia monofisita IV, 255; V, 5

### Monofisiti

IV, 425; V, 177, 224, 248, 268

### Monoteismo

m. del Cristianesimo I, 155 m. della filosofia e poesia antica I, 195, 197, 210 prima dimostrazione razionale del m. I, 196, 198

### Monotelistno

V, 224-225, 241 n. 30

### Monoteliti

V, 248

### Montanismo

II, 3-4, 81, 118-119, 138, 143, 146, 151-152, 338 n. 89

### Morale

- m. dei cristiani I, 145, 161, 165, 167, 170, 199-200, 218-219; II, 66, 69, 76-78, 89, 94-95, 102-105
- m. degli gnostici II, 18
- m. di Afraate III, 443-444, 451
- m. di Agostino IV, 100-103
- m. di Clemente Alessandrino II, 243, 245-246, 263-267, 274-277
- m. di Lattanzio III, 16, 19-20
- m. di Origene II, 303, 324

## Morte

m. di Maria V, 256, 286-287
m. spirituale I, 102 n. 51, 227, 236
concetto cristiano di m. III, 304
m. di Cristo I, 91, 96, 111, 145, 178; II, 130, 136, 139, 351, 368; III, 75, 158, 188, 283-285, 323, 330, 335-338, 465, 473; IV, 174, 381, 397, 400, 420; V, 255
generi di m. II, 313, 326
valore redentivo della m. II, 326
tempo dopo la m. II, 327

### Mortificazione

III, 149

## Musica

disciplina ausiliaria II, 278 arte liberale V, 64, 168

## Natale

significato del N. IV, 270 mistero del N. IV, 272-273

### Natura

n. di Dio II, 113 n. dell'uomo III, 331-337, 412-414; IV, 68-70, 296, 298, 301, 385, 427; V, 10

### Naturalisti

I, 233

### Neocalcedonesimo

IV, 267

## Neologismi

III, 143 n. 2

### Nestorianesimo

IV, 194 n. 26, 196, 267, 361; V, 243 dottrina nestoriana IV, 363, 366, 382 controversia nestoriana III, 384; IV, 365-366, 389, 411, 415

### Nestoriani

III, 445, 466; IV, 364; V, 248, 268

#### Novaziani

IV, 362

#### Novazianismo

 $\Pi$ , 221

#### Nozze

seconde n. I, 123, 135; II, 81, 143-145, 151-152, 164-165, 281, 338-339

prime n. II, 151 n. spirituali III, 312-313

### Obbedienza

o. alla gerarchia ecclesiastica I, 66, 79, 102 n. 51

o. ai precetti di Dio I, 82, 86

o. alle leggi I, 165

o. di Cristo al Padre IV, 433

virtù cristiana III, 139, 149; IV, 206, 427, 431, 433; V, 29

### Obsecrazione

tipo di preghiera IV, 214

#### Oculus cordis

IV, 89-90, 94

## Offerte

o. nelle assemblee liturgiche I, 165, 173-174

## Ogdoade

II, 7, 16-17

## Omeismo

III, 223

si veda anche Arianesimo

### Omeusianismo

 $\mathbf{III}$ , 223, 265

si veda anche Arianesimo

### Omicidio

I, 43-44, 121, 202-203; II, 95, 98, 101, 145, 152

## Onnipotenza

o. di Dio I, 95 n. 10, 103 n. 52, 189, 233, 235; II, 68, 132, 137, 223, 385; III, 10, 194-195, 376; V, 211
si veda anche Dio

#### Onniscienza

o. di Dio II, 69 si veda anche Dio

### Onolatria

accusa contro il Cristianesimo II, 67, 73, 99-100 si veda anche Accuse, Cristianesimo

## Opere buone

esortazione alle o. b. I, 79, 82, 114, 199, 206; II, 193 il sacrificio del cristiano I, 200 o. b. come espiazione dei peccati II, 337

## Opere di penitenza

I, 122

# Opere supererogatorie

I, 139

## Oratore cristiano

suo ritratto IV, 143-151 fine dell'o. c. IV, 144 sua coerenza con ciò che insegna IV, 149-150

### Oratoria

critica dell'o. I, 188; III, 288, 290 o. cristiana III, 357; IV, 143-151 o. funebre III, 299-300, 325 artificiosità dell'o. IV, 146

### Orazione

o. cristiana III, 323 o. funebre III, 325 tipo di preghiera IV, 214

## Ordinazione

o. del vescovo II, 62

## Ordini sacri

IV, 159 n. 151 preghiere per gli o. s. III, 244 n. 48

## Origenismo

II, 311 n. 12, 389-392; III, 376; IV, 12-14, 336 si veda anche Controversia

# Origenisti

II, 311 n. 12; III, 376; IV, 350-352, 359 si veda anche Controversia

#### Ortodossia

I, 185; III, 221; IV, 252, 269, 274 n. 1, 389; V, 177, 223, 225, 250, 269 o. nicena III, 228, 248, 384; IV, 264, 349; V, 94 n. 4

# Ospitalità

I, 49-51, 58, 61, 66, 99

#### Ousia

III, 205 n. 3, 225 si veda anche Persone divine

#### Ozio

ПІ, 162-163

#### Pace

p. della comunità cristiana I, 63, 76

p. nella creazione I, 66

dono di Dio I, 76 concetto agostiniano di p. IV, 103

### Padre

p. cristiano III, 398; IV, 323-324

### Padrini

p. del battesimo III, 423-424

## Paganesimo

I, 107, 155, 157; IV, 52-54, 349-350 critica del P. I, 157, 199-200, 210, 213, 218, 225; II, 2, 89, 91; III, 4-5, 7-8, 70, 72-83, 151, 177, 221-223; IV, 368; V, 35, 43-44 accuse contro il P. II, 75-76, 89, 93-100, 103-105, 107-108; ΠΙ, 4-5, 7-8

si veda anche Accuse

#### Pane eucaristico

I, 172; II, 32-33, 336-337; III, 42 n. 4, 251-258, 405 n. 15; IV, 273, 397 si veda anche Eucaristia

## Panegirici

III, 355, 393

## Panteismo

p. degli Stoici II, 240

#### **Pantokrator**

espressione cristologica I, 48 n. 56, 129 n. 17

## Papato

suo rapporto con i concili particolari IV, 262-264, 268-270 suoi rapporti con il potere civile V, 117-119 infallibilità pontificia IV, 261 n. 58

### Paradiso

II, 327 n. 19; ΠΙ, 462-464, 468, 470-472

#### Paradossi

p. in Gregorio di Nissa III, 313-314, 318, 320

### Parricidio

accusa contro il Paganesimo II, 98

#### Parusia

I, 49, 52-53, 85, 119, 124-125, 165, 233; II, 19, 26, 144-145, 348-349, 368; III, 195; IV, 300; V, 100, 124

### Pasqua

data della P. I, 108-109; II, 5-7; III, 179; IV, 254; V, 42 mistero della P. IV, 272-273 veglia pasquale III, 102

#### **Passione**

III, 312-315, 317, 321-322, 334; IV, 431; V, 237-238

p. dell'anima I, 203; III, 216

p. irrazionale II, 243

p. di Cristo I, 91, 101, 105, 110, 144-145, 149, 178; II, 369; III, 102-103, 105, 188, 195-196, 335, 438; IV, 8, 377-378, 381, 419-420; V, 255, 278

### Patrimonio ecclesiastico

V, 111-113, 145

si veda anche Chiesa

### Pazienza

p. di Dio IV, 155-157

p. di Cristo II, 165

p. pagana II, 166

virtù cristiana IV, 432

p. in Tertulliano II, 143, 148, 165-166

### Peccato

i più gravi I, 121, 125

perdono dei p. I, 120-122, 124-125, 130, 135, 140-141; II, 59-60, 73 n. 10, 287; IV, 151

p. commessi dopo il battesimo I, 121, 123-125, 130, 135; Π, 143, 149, 163-164, 283-285, 337

perdono dei p. commessi mediante il battesimo I, 120, 124-125, 134, 171-172; II, 282, 348, 371; V, 38

un unico perdono dei p. I, 120

p. originale I, 164, 171; II, 119, 336, 370; III, 104-105, 186, 216, 283-284, 292; IV, 14, 16, 23, 68, 70, 85, 102, 204 n. 87, 292, 391, 403-404, 430 n. 34, 439-440; V, 10, 16, 49, 112, 229, 233, 248, 266

negazione del p. originale IV, 69

ostacolo per vedere Dio I, 213

purificazione dei p. III, 249

p. di pensiero II, 186, 197, 207, 216

diversa gravità dei p. V, 139

p. remissibili II, 152

p. irremissibili II, 145, 152-153; III, 64 n. 1

triplice accezione di p. IV, 102

p. naturale IV, 102

p. fisico IV, 102

p. morale IV, 102

p. gravi V, 24, 153

p. veniali V, 24, 152-153

p. inconsapevoli V, 154

# Pedagogia

- p. di Dio II, 330-331, 363-365; IV, 309
- p. di Basilio Magno III, 286-292
- p. di Girolamo III, 141, 149-151, 164-167

## Pedagogo

p. di vita spirituale III, 318, 320, 322

## Pelagianesimo

III, 134 n. 27, 136; IV, 13, 32, 70, 196, 203 n. 85, 428, 430; V, 15 controversia pelagiana III, 135-136; IV, 12-14, 67-71, 86, 193, 203, 391 dottrina pelagiana IV, 14, 69-70, 86; V, 10 si veda anche Controversia

## Pelagiani

IV, 183, 205, 253, 262, 293-294, 299, 428; V, 23

# Pellegrinaggi

Ш, 391, 399

## Pellegrino

accoglienza del p. I, 50

### Pena

carattere medicinale della p. II, 331-332, 363-364, 387

### Penitenza

esortazione alla p. I, 59, 79, 82, 118, 120, 123, 130, 132, 140-141; IV, 156; V, 49, 139

una sola p. I, 120, 134, 136; II, 163-164

p. universale I, 121

p. dopo il battesimo I, 120-121, 124, 130, 135; II, 143, 149, 163-164 opere di p. I, 122

effetti della p. I, 122

p. prebattesimale II, 149, 282

p. degli apostati I, 133; II, 207, 212-213, 215-217

atti esterni di p. I, 140-141

p. pubblica I, 141 n. 54; II, 149, 337, 373 n. 93; III, 54; IV, 156-157

seconda p. II, 268, 282-285, 287

fine della p. IV, 196

p. in Ireneo di Lione II, 20

p. in Origene II, 337, 371-373

p. in Tertulliano II, 142-143, 148-149, 152-153, 163-164

### Pentimento

I, 58-59, 65-66, 82-86, 115; II, 163, 197, 216-217, 282-284 rifiuto del p. I, 121, 130, 132, 141, 153; IV, 156 p. degli apostati I, 141; II, 212

#### Perdono

p. di Dio I, 114; IV, 156-157; V, 235

p. verso il prossimo I, 114

p. dell'uomo V, 235-237

p. dei peccati I, 120-122, 124-125, 130, 135, 140-141, 149, 152; II, 59-60, 73 n. 10, 184 n. 26, 197, 287; IV, 151

p. di qualsiasi peccato II, 287

potere del p. dei peccati II, 153, 173, 287, 372-373; III, 325, 405-406

- p. dei peccati dopo il battesimo I, 120-121, 123-125, 130, 135, 140; II, 143, 149, 163-164, 283-285, 315 n. 19, 337
- p. dei peccati mediante il battesimo I, 120, 124-125, 134-135, 171-172; II, 282-283, 348, 370-371; V, 38
- p. dei peccati più gravi I, 121, 124; II, 287

un unico p. I, 120; II, 163-164

- p. universale I, 141
- p. dei peccati mediante la redenzione di Cristo III, 284-286; IV, 272
- p. dei peccati con la fede nella Trinità III, 399
- p. dei peccati con il martirio I, 133; II, 108-109, 315 n. 19, 342, 371
- p. del peccato di apostasia II, 182, 213-214, 216; III, 64 n. 1

## Perfezione

p. di Dio I, 158

## Peripatetici

I, 161

### Persecuzioni

ingiustizia delle p. II, 91

dovute alle istigazioni dei demoni I, 175; II, 145

la fuga nelle p. II, 151, 168, 180-181

p. dei giusti I, 72, 221

mezzo di conversione III, 54

- p. degli ariani contro gli ortodossi niceni III, 306
- p. di Decio II, 179, 182, 185, 220, 307; III, 37, 43 n. 7, 64 n. 1
- p. di Diocleziano III, 3-4, 13, 37-38, 174, 203
- p. di Domiziano I, 57, 61-62; II, 97
- p. di Massimino Daia III, 228, 242, 261
- p. di Massimino il Trace II, 305
- p. di Nerone I, 61, 64-65; II, 97
- p. nella Persia sassanide III, 436, 441
- p. di Settimio Severo II, 49, 89, 239, 292-293
- p. di Traiano I, 90 n. 3
- p. di Valeriano II, 192

#### Persone divine

II, 10-11, 113-114, 117, 332-334; III, 225; IV, 230-231, 266; V, 194-195 si veda anche Cristo, Dio, Figlio di Dio, Logos, Spirito Santo, Trinità, Verbo di Dio

#### Pistis

teoria della p. II, 243-245, 281

# Pitagorici

I, 161

### Platonismo

I, 84 n. 25, 158, 161, 179-180; II, 235, 241-242, 245-246, 273, 321, 323-325, 340, 356 n. 19; III, 4, 213, 221, 223-224, 274, 284, 287, 300, 304, 314, 316, 320, 326, 332, 376 n. 10; IV, 81, 83, 85, 101, 203 n. 84, 338, 391 n. 11, 441 n. 52; V, 168, 197, 201, 280

medio p. I, 179 n. 32; II, 242-243, 248-249, 251, 305, 323, 327, 332-333; IV, 81

neoplatonismo II, 243, 246, 248, 250-251, 274, 323, 327, 333 n. 46; III, 265, 270, 288, 310-311, 330-331, 341; IV, 16, 83, 94, 101, 265 n. 79; V, 65, 180-181, 183, 186-188, 191, 193-195, 201-206, 209 n. 16, 267, 273 n. 94, 280

### Pleroma

II, 16-17, 113, 263; III, 380 n. 39

### Pneumatici

uomini p. II, 18, 118, 123 n. 27, 263, 325 n. 12 si veda anche Uomo

## Podestà

gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

## Poesia

p. classica III, 287-291, 294; IV, 185

p. cristiana III, 350-354, 459-461, 468-475; IV, 31, 172-177

p. greca fonte di corruzione I, 188

p. greca propedeutica del Cristianesimo I, 195

p. greca attinge alle Sacre Scritture I, 210

p. autobiografica III, 351-353

p. dogmatica III, 350-351

p. morale III, 351

p. storica III, 350

p. teologica III, 350

# Poeti pagani

attingono all'A. T. I, 170 hanno opinioni concordi alle Scritture I, 211, 214, 218 sono inventori di favole assurde I, 213 eccitano al delitto I, 218 insultano Dio I, 221

#### Poetica

p. cristiana IV, 184-185

### Polemica

p. antigiudaica I, 145, 148, 150-151, 178-182, 225; II, 224; III, 70-72, 178, 441-442, 445-446; IV, 54, 242-243, 354, 368, 372; V, 84

p. antipagana I, 157, 199-200, 210, 213, 218, 225; II, 2, 89, 91; III, 4-5, 7-8, 70, 72-83, 151, 177, 221-223; IV, 368; V, 35, 43-44

- p. contro la filosofia greca I, 158-159, 163, 176-177, 186-189, 191-193, 210, 213, 218, 221, 233-234; II, 2, 90, 112, 123-124; III, 178, 371; IV, 152-153, 175, 185
- p. antiariana III, 23-25, 83-88, 128, 221-222, 229-236, 270, 358, 467-468, 475; IV, 265-266; V, 6, 8
- p. antipelagiana III, 135-136; IV, 12-14, 67-71, 86, 193, 203, 391
- p. contro Celso II, 315-317, 384-389
- p. contro Elvidio III, 130
- p. contro Gioviniano III, 131-132
- p. contro Giuliano d'Eclano IV, 68, 86
- p. contro Giuliano imperatore III, 386, 393, 460; IV, 367
- p. contro Ierocle III, 177
- p. contro Porfirio III, 178, 214
- p. tra Rufino di Concordia e Girolamo III, 113, 132-134, 140
- p. contro Simmaco III, 72-83

### Politeismo

p. del Paganesimo I, 155; IV, 396 negazione del p. Π, 67, 90, 258-259; III, 4-5, 7-8, 221, 223, 288-290

## **Politica**

p. ecclesiastica III, 53-54, 70-90, 273; IV, 51, 251-255, 268; V, 108-111, 164-165

p. filocristiana III, 177

### Postulazione

tipo di preghiera IV, 214

#### Potenza

p. di Dio I, 95 n. 10, 103 n. 52, 189, 233, 235; II, 68, 132, 137, 223, 385; III, 10, 194-195, 376; V, 211

## Potere temporale

preghiera per il p. t. I, 60, 76 sottomissione al p. t. I, 76 deriva da Dio I, 76 retto uso del p. t. I, 76

#### Poveri

oppressione dei p. IV, 308, 310, 313-314, 324-327

#### Povertà

III, 382

pratica ascetica III, 148, 164; IV, 198, 212 ricchezza del cristiano III, 320-321 vero concetto di p. III, 426-430; IV, 434 regola di p. IV, 135-138 voto di p. IV, 134-137, 139

### Praescriptio

II, 112, 120, 122, 125, 139

## Predestinazione

IV, 70-71, 87, 100, 204 n. 87, 227 n. 31, 291-299; V, 6, 9-10, 17-18, 31-32 p. dei santi V, 10-11

### Predestinazionismo

IV, 70 n. 9, 100, 291-292, 294; V, 15

### Predestinazionisti

IV, 70 n. 9

### Predicatore

p. cristiano III, 374-375

### Predicazione

p. apostolica I, 70, 155 doveri della p. V, 32-37 modalità della p. cristiana IV, 143-151 obbligo vescovile della p. IV, 71 p. di Cesario di Arles V, 24, 26-27 p. di Massimo di Torino IV, 52-55

## Prefazio

IΠ, 256

## Preghiera

invito alla p. I, 41-42, 112-113, 115

- p. per i nemici I, 115, 170
- p. eucaristica I, 47-48, 172-174
- p. dopo la comunione I, 48-49
- p. di lode e di ringraziamento I, 59
- p. per i governanti I, 76, 165, 204; II, 102; III, 11
- p. dell'uomo triste I, 136-137
- p. per i ricchi I, 137
- p. prima del battesimo I, 171
- p. durante la Messa I, 172-173
- p. per l'ordinazione del vescovo II, 62
- p. dei catecumeni II, 62
- p. per il battesimo e la cresima III, 244 n. 48

pratica ascetica III, 149, 166, 242 n. 44, 277, 320-321; IV, 45

- p. per i defunti III, 11, 244 n. 48, 257-258
- p. d'intercessione III, 256 n. 23
- p. durante l'agape II, 104
- p. per gli ordini sacri III, 244 n. 48
- p. per l'olio degli infermi III, 244 n. 48
- p. continua IV, 150 n. 120; V, 258

pratica quaresimale IV, 56-57

p. in punto di morte III, 323-325

riflette la bellezza di Cristo III, 465

regole sulla p. IV, 195

modi e forme di p. IV, 195, 201, 212-215, 437

p. di «fuoco» IV, 201, 203, 214
materialismo della p. IV, 428
importanza della p. IV, 430; V, 73 n. 18, 183, 257
attività propria dell'intelletto IV, 436
p. «in segreto» IV, 213-214
p. in Clemente Romano I, 60, 73-76
p. nello Ps.-Clemente I, 84
p. in Ignazio d'Antiochia I, 94, 98, 101-102, 104
p. in Ireneo di Lione II, 13
p. in Origene II, 314, 381-382
p. in Tertulliano II, 143, 148, 157

### Presbiteri

grado della gerarchia ecclesiastica I, 56, 58-59, 63, 70 n. 28, 73, 85, 91, 99, 109, 112-113, 120, 125-126; II, 3, 13 ideale del p. III, 149 n. 21 formazione del p. IV, 63 ministri della penitenza II, 197, 337, 373 non possono essere deposti I, 60, 71 autorità dei p. I, 60 doveri dei p. I, 114 collegio dei p. I, 92, 102-103, 105, 112 n. 1 norme di comportamento dei p. IV, 160-165

## Prescienza

p. di Dio II, 381

### Primato della chiesa romana

I, 57-58, 93; II, 22, 24-25, 127-128, 187, 196-197, 199-200; III, 148; IV, 240, 247, 250-252, 258-263, 268-270

### Principati

gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

### Priore

IV, 139-140

### Priscilliani

III, 54 n. 3

#### Priscillianismo

IV, 12-13, 37, 193 n. 22, 253, 262 dottrina priscillianista IV, 14 n. 13

### Procedura

p. illegale contro il Cristianesimo II, 94-97

## Procreazione dei figli

I, 196, 202; II, 280-281, 338; III, 415-417; IV, 121, 174 si veda anche Matrimonio

## Professione di fede

III, 399, 445; IV, 126

### Profeta

ministro carismatico I, 49-50 ogni scrittore ispirato I, 213-214

mantenimento del p. I, 51

falso p. I, 52, 124

p. nell'A. T. I, 70, 84, 101-102, 114, 147-148, 161, 181, 198, 209; III, 184, 188-192, 200

p. nel N. T. I, 118, 126 n. 10

p. del Montanismo II, 4, 146

### Profezia

II, 121; V, 136-138

p. dell'A. T. II, 8; III, 177-178, 192

p. su Gesù II, 317; III, 188-191

p. del Montanismo II, 4, 152

## Prolepsis

 $\Pi, 244$ 

#### **Proodos**

V, 186-193, 196, 201, 205-206, 209-210, 217

# Propatheia

IV, 340

# Proprietà

diritto di p. V, 113

## Prosopon

III, 225; IV, 266, 377-380, 394, 396; V, 243-244

# Protopaschiti

II, 221 n. 5

## Provvidenza

I, 68, 198; II, 22, 67-68, 78, 110, 326, 332, 356-357, 365, 381, 387; III, 13, 18, 182 n. 6, 305, 313, 325; IV, 16 n. 27, 18, 23, 66, 121, 155, 178, 219, 287, 307, 343, 414; V, 154, 199, 206, 216, 228

limitazione della p. I, 188; II, 240

si manifesta nel giudizio I, 206

negazione della p. II, 67, 78

p. nella storia IV, 16, 18, 23, 66, 121, 155, 308-310

### Psichici

uomini p. II, 18, 263-264, 325 n. 12 denominazione tertullianea dei cattolici II, 143, 152 si veda anche Uomo

#### Purezza

- p. del cuore IV, 195, 202, 206, 212, 216; V, 89, 139
- p. dell'anima IV, 201
- p. delle spose I, 113
- p. dei cristiani II, 76; III, 312
- p. del corpo III, 316-317, 320, 397; IV, 164
- p. dei sacerdoti III, 409

## Purgatorio

II, 327; V, 139, 142, 151-154

### Purificazione

- p. del cuore V, 139
- p. dei peccati III, 249
- p. escatologica II, 327, 336
- p. in Clemente Alessandrino II, 246, 275
- p. in Origene II, 303, 314, 331

## Quaresima

tempo liturgico V, 133-134

## Quartodecimani

I, 108-109; II, 5-7; III, 100

## Quietismo

IV, 428

## Ragione

suo rapporto con la fede II, 21-22; III, 15 via per raggiungere Dio IV, 66 ruolo positivo della r. IV, 82 concezione manichea della r. IV, 95

#### Razionalismo

- r. degli apologisti greci I, 157-159, 195-196
- r. gnostico II, 9
- r. di Minucio Felice II, 66
- r di Tertulliano II, 83, 90

### Redenzione

r. di Cristo I, 105 n. 62, 178, 227; II, 8; III, 223, 225, 284-285, 292, 331, 340; IV, 69, 175, 264-265, 270-271, 275, 298, 383, 385; V, 94, 241, 255

effetti della r. I, 91; II, 32

piano della r. I, 234-235

libertà della r. V, 224

donata dalla grazia divina IV, 294

- r. dell'uomo II, 54; III, 401 n. 3
- r. del creato II, 54
- r. in Ireneo di Lione II, 11-12
- si veda anche Cristo

Regno

r. di Dio I, 79, 82, 227, 235-237

r. millenario di Cristo I, 150, 165, 182

r. dei cieli IV, 98

Regola

r. di fede I, 228; II, 7, 9-10, 15, 19-20, 26, 112, 116, 118, 120, 122, 125, 138-140, 146, 223, 227, 311-312, 350-354; III, 116

r. monastica III, 275-283; IV, 135-140, 199; V, 22, 25, 28-29

r. di povertà IV, 135-138

r. di Agostino IV, 139-140

r. pastorale di Gregorio Magno V, 128-129, 145-146 si veda anche Fede, Monachesimo

Religio nova

accusa contro il Cristianesimo I, 234 n. 17 si veda anche Accuse

Reliquie

culto delle r. III, 42 n. 4, 97-98, 121, 140, 148; IV, 176, 179; V, 88-89, 99-100, 263 n. 62 si veda anche Martire, Santi

Rendimento di grazie

tipo di preghiera IV, 214

Responsabilità

r. dell'uomo П, 30, 331 n. 38; ПІ, 332-334; IV, 101-102

#### Resurrezione

r. dei morti I, 53, 58, 60, 67, 80, 86, 113, 153, 158, 165, 196, 201, 203-207, 211, 216; Π, 125, 351, 359-360; Π, 300-301, 324-325, 327-328, 330, 336, 376-377, 385, 445, 450, 454-455, 463; IV, 174, 397, 399-401, 403; V, 92, 107, 151

r. di Cristo I, 60, 67, 70, 91, 96, 100, 105, 111, 145, 174, 178; II, 125, 130, 136-137, 139, 313, 317, 327, 351, 369; III, 28 n. 16, 30-31, 158, 188, 195-196, 283-285, 323, 330, 337, 376, 465; IV, 8, 174, 280, 341, 373, 377-378, 384, 386, 397, 400, 404; V, 94, 271, 284

analogie naturali della r. I, 67-68; III, 118-119

negazione della r. II, 67, 123, 137, 359 n. 30, 385 r. della carne I, 79-80, 182; II, 19, 32-33, 90, 121, 128-129, 134-135, 166, 359 n. 30; III, 113 n. 10, 118-119, 133 n. 23, 213-214, 216-217, 376;

IV, 85

motivo razionale della r. II, 132

tempo della r. II, 132, 328

obiezioni contro la r. I, 204-206; II, 385

accusa contro il Cristianesimo II, 73

la prima r. II, 328

r. in Origene II, 312, 326-328, 390

si veda anche Accuse, Carne, Cristianesimo, Cristo

## Retorica

vanità della r. IV, 120-121, 185 arte liberale V, 64-65, 84, 105, 168

### Revisione

r. dei Vangeli III, 137

r. del Salterio III, 137-138

r. del N. T. III, 137 n. 2

r. esaplare dei libri sapienziali III, 138

Ricapitolazione

r. in Ireneo di Lione II, 11-12, 19, 27, 36-38, 46; V, 229 n. 41

### Ricchezza

II, 266, 284; III, 67-69, 76, 293, 320, 356-357, 432; IV, 306 r. del cristiano II, 266; III, 69, 320-321 critica alla r. IV, 310 vero concetto di r. III, 426-430; IV, 323 distacco dalla r. IV, 432

## Ricchi

critica della loro ingiustizia IV, 308, 312, 314, 326-327 loro deontologia IV, 322-324

buon uso della r. IV, 306, 321-322, 324; V, 112-113, 145

Ricompensa eterna

r. e. dell'uomo I, 86, 153, 158, 206; II, 326; III, 16, 302, 377, 445, 450; IV, 307; V, 24, 38, 236

r. e. dell'anima II, 351

r. e. dell'anima e del corpo I, 206-207; II, 133

r. e. dei giusti II, 19, 125, 155, 312

r. e. dei martiri III, 304-305

r. e. uguale per tutti III, 132 n. 20

### Riconciliazione

r. tra Dio e il peccatore I, 122 obbligo del vescovo IV, 71, 99 ministero della r. IV, 151-160

## Ricordo

r. di Dio IV, 430, 435-437

### Riforma

r. liturgica di Gregorio Magno V, 132-134

## Rigenerazione

effetto del battesimo I, 171-172

# Rigorismo morale

r. m. dei meliziani III, 203, 242 n. 46

r. m. dei novazianisti II, 221

r. m. in Ippolito II, 59-60 r. m. in Tertulliano II, 83, 143-146

### Rinunzia

le tre r. IV, 197

#### Riti

r. sacramentali II, 184 n. 29, 197; III, 249

### Rivelazione

r. di Dio I, 227-228, 233-234; III, 462, 464-465, 467 suo rapporto con la scienza II, 21-22

## Sabato

I, 144-145

### Sabbatiani

II, 221 n. 5

### Sabellianismo

si veda Monarchianismo modalista

#### Sacerdote

s. pagano III, 73, 76-77
s. cristiano III, 77, 362-364
maestro e guida delle anime III, 409
è ministro dei sacramenti III, 406-407
modello di s. III, 365-368
funzioni del s. V, 182
critica ai s. indegni III, 363, 365
ha l'autorità di rimettere i peccati III, 405-406
virtù del s. III, 408
mediatore tra Dio e gli uomini III, 409
purezza del s. III, 409

## Sacerdozio

dignità del s. III, 404-405 modello di s. III, 365-368 trattato sul s. III, 393, 403-412 sua superiorità sulla vita monastica III, 409 s. comune III, 398, 410-412 s. ministeriale III, 403-409 s. mosaico III, 404 n. 11

#### Sacra Scrittura

ne è autore lo Spirito Santo I, 72 fonte di verità assoluta I, 72, 178 meditazione della S. S. IV, 198, 212 lettura della S. S. IV, 212 suo carattere ispirato I, 158; III, 148 più antica delle filosofie dei Greci I, 184, 209, 218-221; III, 178 libri deuterocanonici III, 138, 154, 167 n. 12 libri protocanonici III, 138, 167 n. 12 canone della S. S. III, 114 n. 11 rapporto fra S. S. ed esegeta II, 322 autorità della S. S. III, 147 condizioni per la lettura della S. S. III, 322 insegnamento della S. S. III, 150 n. 23 sorgente e stimolo della vita cristiana III, 146 conoscenza della S. S. III, 146, 157, 165-166; IV, 145-146 studio della S. S. III, 165-166 si veda anche Bibbia, Testamento

### Sacramenti

santi per se stessi III, 49-50
Dio opera nei s. III, 40, 49-51
valore dei s. III, 135
s. dell'iniziazione cristiana III, 248-249, 425 n. 8
il sacerdote ministro dei s. III, 406-407
comunione dei s. IV, 97
validità dei s. IV, 97
effetti dei s. IV, 283
Cristo agente dei s. IV, 97

- s. in Cromazio di Aquileia III, 100, 106-107
- s. in Giovanni Damasceno V, 256-257
- s. in Gregorio di Nissa III, 331
- s. in Leone Magno IV, 272-273
- s. in Teodoro di Mopsuestia IV, 397-407

# Sacrificati

 $\Pi$ , 182-183, 186, 211-212, 216

## Sacrifici

- s. eucaristico I, 51, 91, 97 n. 27, 164-165, 173; II, 337; IV, 397
- s. giudaici I, 144-145, 148
- s. graditi a Dio II, 134
- s. pagani I, 200
- s. umani II, 75, 98
- s. agli idoli I, 119
- s. spirituale I, 164-165

# Sacrilegio

peccato di s. II, 213 n. 37

## Salterio

revisione del s. III, 137-138

- s. romano III, 138 n. 3
- s. gallicano III, 138
- s. iuxta hebreos III, 138 n. 5 importanza del s. III, 293

### Salvezza

s. dell'uomo I, 53, 59, 65-66, 80-84, 100, 111, 141, 165; III, 401, 406 piano di s. I, 227-229; II, 12; III, 182-183, 248, 325, 335-337; IV, 8, 205, 219, 271, 383-384, 396, 399, 433; V, 8, 274 storia della s. I, 235 n. 21; III, 116, 462-464 mistero della s. III, 106, 145, 249

Sangue di Cristo

III, 251-252, 254, 257-259, 306-307, 400, 405 n. 15, 424-426, 463; IV, 273, 397

si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Logos, Verbo di Dio

### Santi

intercessione dei s. III, 121, 257; V, 88 culto dei s. III, 148, 399; V, 85 culto delle reliquie dei s. III, 148; V, 263 n. 62 icone dei s. V, 278-279, 283-284, 286 divinizzazione dei s. V, 265 biografie dei s. III, 318-325; IV, 33-36, 39-46, 175-176; V, 87 s. nella chiesa siriaca III, 443, 448-450

## Santificazione

effetto della penitenza I, 122 effetto del battesimo I, 122 effetto dello Spirito Santo II, 232

### Santità

s. dei cristiani I, 165; II, 66, 68; IV, 68; V, 89 l'offerta più gradita a Dio II, 69, 78 travagli della s. IV, 437-438 s. nella chiesa siriaca III, 443, 448-450

Sapienza

s. falsa della civiltà greca I, 186-189 dono dello Spirito Santo II, 1 beatitudine dell'uomo IV, 101 è il Figlio di Dio o lo Spirito Santo I, 214-215

### Sarabaiti

IV, 199, 207

### Scetticismo

IV, 66, 81

### Schiavi

IV, 311-312

## Scienza

III, 359 dono dello Spirito Santo II, 1 s. biblica II, 1 suo rapporto con la rivelazione II, 21-22

- s. praktike IV, 200, 202, 215-217
- s. theoretike IV, 200, 202, 215-217

#### Scisma

natura dello s. II, 203-206

- s. della comunità di Corinto I, 56, 59, 61, 63, 73
- s. acaciano V, 104
- s. di Felicissimo e di Novato II, 181-182, 187, 221
- s. donatista III, 37-43, 47, 49; IV, 63, 67-68; V, 8
- s. di Novaziano II, 182, 221; III, 37
- s. meleziano III, 128-129, 220, 264-265, 371, 384, 390
- s. di Lucifero di Cagliari III, 140; IV, 3
- s. di Melizio di Licopoli III, 203, 219, 242
- s. fra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente IV, 268
- s. dei Tre Capitoli V, 129

### Scismatici

martirio degli s. II, 204

### Scomunica

II, 337; III, 72, 88-90; IV, 316 n. 135

### Scuole

- s. di Cesarea di Palestina III, 173-174
- s. di Alessandria II, 235-236, 238-239, 255, 295 n. 14, 297-299; III, 144; IV, 336, 390 n. 5; V, 134
- s. di Antiochia III, 128 n. 9, 144, 384, 386, 392, 395, 399, 403 n. 7; IV, 339, 389-391, 393 n. 20
- s. di Nisibi V, 134

## Sedi episcopali

- s. e. di Alessandria IV, 254, 262, 268, 349-350, 352, 360-362
- s. e. di Antiochia IV, 262, 352; V, 109
- s. e. di Costantinopoli IV, 254, 267-269, 349-350, 352, 362; V, 105
- s. e. di Roma IV, 286-288, 294, 352, 360, 362-363; V, 115

# Segno della croce

II, 73 n. 6

# Semipelagianesimo

III, 414 n. 47; IV, 203, 227-229, 293, 295, 298; V, 9, 29

# Semipelagiani

IV, 203 n. 85, 292-293, 296-297; V, 22-23, 29

### Sensi scritturali

s. letterale I, 145-146; II, 320-321, 345, 347 n. 19, 352; III, 55 n. 6, 100, 102, 104, 114-115, 118, 128, 144-146, 158-159, 294, 339, 342-347, 386-387, 392, 458; IV, 202, 216-218, 243, 338, 365-366, 369-375, 392-393, 414; V, 63, 125, 135, 279

- s. spirituale I, 151-152; II, 320-321, 341, 345, 347-348, 352-353; III, 100, 104-106, 145 n. 8; IV, 124, 243, 339, 342-343, 345, 365-366, 373; V, 63
- s. morale II, 321; III, 55 n. 6, 114-115, 118; IV, 365; V, 135-136
- s. allegorico Π, 321 n. 7; III, 55 n. 6; IV, 202, 216-218, 365; V, 125, 127, 201, 248
- s. tropologico II, 321 n. 7; III, 145 n. 8; IV, 202, 216-218
- s. anagogico II, 321 n. 7; IV, 202, 216-218, 338; V, 248
- s. contemplativo V, 125

si veda anche Allegoria, Allegorismo, Esegesi, Letteralismo, Tipologia

## Sepoltura

preghiere per la s. III, 244 n. 48 prescrizioni sulla s. II, 62

### Serafini

gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

## Servizio militare

rifiuto del s. m. II, 142, 150, 166-168; IV, 44 si veda anche Attività

#### Servo

espressione cristologica I, 47-48 trattamento cristiano dei s. IV, 57-58

### Settanta

versione dei s. III, 135 n. 31, 138, 143, 145, 167 n. 12, 178-179, 199 n. 78, 438

# Sigillo del battesimo

I, 81

### Simbolismo

- s. liturgico III, 249-250, 255, 283, 422-423; V, 200-201, 217-218
- s. sacramentale V, 200-201
- s. della Passione di Cristo III, 438
- s. del sangue III, 425-426
- s. dell'acqua III, 425-426
- s. scritturale V, 200-201, 204, 216-218
- s. in Efrem III, 464-466, 468
- s. in Ippolito II, 47-51
- s. in Teofilo d'Antiochia I, 212-213

### Simbolo

formula del s. I, 100 n. 41

- s. battesimale II, 10, 26; IV, 397
- s. di fede II, 15, 125; III, 248
- s. apostolico III, 114, 118-119
- s. scritturale III, 340

- s. liturgico III, 249-250, 255, 283
- s. di Cesarea III, 194, 196 n. 65
- s. di Gerusalemme III, 248
- s. di Nicea III, 195-197; IV, 392, 419-420; V, 269, 283

### Simonia

V, 120

## Simpatia

concetto stoico I, 232 n. 7

## Sinergismo divino-umano

IV, 203, 206-207, 430; V, 72-74

### Soddisfazione

s. della penitenza II, 184 n. 26, 197, 213, 216, 337

#### Sofferenza

carattere medicinale della s. II, 331

s. reale di Cristo I, 100-101; II, 351; III, 233-236; IV, 381, 385, 419; V, 264

## Soldato

s. di Cristo I, 68

## Solitudine

pratica ascetica IV, 198-199, 212 pericoli della vita in s. III, 277-280

# Somiglianza

s. dell'uomo con Dio II, 340; III, 331-332; IV, 430, 438-441; V, 50, 257

#### Sostanza

- s. angelica III, 361-362
- s. divina II, 119, 223, 225, 353
- s. del Figlio di Dio III, 205 n. 3

### Soteriologia

- s. degli gnostici II, 18
- s. di Afraate III, 444-445
- s. di Agostino IV, 70
- s. nell'A Diogneto I, 227-229, 232-235
- s. di Fulgenzio di Ruspe V, 15-19
- s. di Giovanni Damasceno V, 255
- s. di Giustino I, 163-165
- s. di Leone Magno IV, 270-271, 277
- s. di Massimo il confessore V, 229
- s. di Origene II, 330-331

### Sottomissione

s. alle autorità ecclesiastiche I, 62

```
s. delle mogli ai mariti I, 62
```

s. a Dio I, 76

s. al potere temporale I, 76

## Speranza

virtù cristiana III, 329; IV, 431 virtù teologale V, 136, 157

## Spettacoli pubblici

I, 202-203, 219; II, 142, 147-148, 150, 224; III, 297, 391-392; IV, 308, 315-317, 330

## Spirito Santo

sua discesa sugli Apostoli I, 33, 57-58

sua effusione sulla comunità cristiana I, 63

sua infusione nel battesimo I, 122; II, 232; III, 58, 454

sua divinità I, 196; II, 114-115, 334 n. 52; III, 62, 223-224, 264, 268, 273, 331, 362; IV, 339, 390; V, 13

unito e distinto dalle altre persone divine nella Trinità I, 198-200; II, 11 doni dello S. S. II, 1

azione dello S. S. II, 9

opera nella confermazione II, 159

parla per mezzo dei profeti I, 172; II, 37, 351

istruisce i patriarchi II, 37

guida i giusti II, 37

istruisce la Chiesa II, 118, 125

santifica l'acqua battesimale II, 158

ispira gli Apostoli II, 351

abita nel Salvatore I, 40

terza persona divina I, 164

vivifica e conserva la fede II, 28-29

ispira i proseti I, 164, 199; II, 19, 334; III, 100

opera la cristificazione dell'uomo II, 13

vivente ed operante nella Chiesa II, 26, 28-29, 231-232, 334 n. 52, 364, 369; III, 100-101

santifica l'uomo II, 232; III, 273-274

componente dell'uomo II, 33

S. S. nell'eresia montanista II, 138, 143, 145-146, 151-152, 167, 173 purifica l'uomo III, 103

procede dal Padre per Filium II, 115, 141, 334, 369; III, 273, 362; IV, 180 è lo Spirito del Figlio III, 224

opera la transustanziazione III, 257, 405; IV, 397

dona i carismi II, 334; III, 275, 279

opera nell'incarnazione del Cristo III, 100

consustanzialità dello S. S. III, 268, 270, 272-273, 362; IV, 366; V, 94

infonde la grazia III, 274

ci assiste nella preghiera IV, 436-437

si comunica alle persone degne III, 274, 279

uguale al Padre ed al Figlio V, 94

sua unione con l'anima umana III, 275

i suoi sette doni V, 136, 139

opera la divinizzazione dell'uomo III, 275

opera il concepimento verginale di Gesù IV, 181, 247, 275-276, 283-284 procede dal Padre e dal Figlio IV, 181; V, 94, 253

conferisce la dignità sacerdotale a tutti gli uomini III, 410

coeterno al Padre ed al Figlio V, 94

opera nel battesimo III, 422; IV, 397, 401-404, 439

- S. S. in Afraate III, 447, 453-455
- S. S. in Agostino IV, 72
- S. S. in Basilio Magno III, 272-275
- S. S. in Cromazio d'Aquileia III, 100-101, 103
- S. S. in Didimo il cieco IV, 339
- S. S. in Novaziano II, 223, 226-227, 231-232
- S. S. in Origene II, 312, 334
- S. S. in Tertulliano II, 114-115

si veda anche Persone divine, Trinità

## Spirito

s. carnale II, 242

componente dell'uomo II, 323, 325, 328, 345; III, 444-445; V, 253

## Spiritualità

- s. ascetica IV, 36, 425; V, 73 n. 18
- s. mistica IV, 425; V, 73 n. 18
- s. di Diadoco di Fotica IV, 427-441
- s. di Giovanni Damasceno V, 257-274
- s. di Girolamo III, 146-147
- s. di Gregorio di Tours V, 89
- s. di Leone Magno IV, 272-274
- s. di Origene II, 339-341, 374-384

### Sposi/e

loro diritti/doveri I, 112-113; II, 338, 373-374; III, 397; IV, 174, 183 lodi degli sposi cristiani IV, 174 la sposa cristiana IV, 188-189 lo sposo cristiano IV, 189

#### Stazioni

I, 138

### Sterilità

pratiche per la s. V, 24, 35

### Stoici

I, 189, 210, 231 n. 5; II, 241; III, 265; IV, 101, 153

### Stoicismo

I, 161, 175, 231-232; II, 143, 240, 242-243, 248, 251, 265, 274, 305, 323, 326, 328-329, 331 n. 36, 353; III, 16, 273-274, 287-288, 290, 292, 294-295, 300, 302-303, 310-314, 316-317, 331, 358; V, 168

### Storia

teologia della s. I, 234 n. 17; III, 116, 213; IV, 16-18, 21-28, 66, 72, 98-100, 308-310, 317; V, 169-170

- s. universale cristiana IV, 15, 17-18, 21-28
- s. della salvezza I, 235 n. 21; III, 116, 462-464
- s. ecclesiastica III, 116, 119-122, 173, 176-177, 181-195; IV, 416, 420-424; V, 66
- s. delle eresie III, 372-373; V, 247
- s. dei dogmi IV, 296, 360, 416
- s. della teologia V, 275
- s. del monachesimo III, 114, 123-124; IV, 415-416 provvidenza di Dio nella s. IV, 16, 18, 23, 66, 121, 155, 308-310

### Storiografia

critica della s. III, 288

s. cristiana IV, 15-28, 37-38, 309; V, 61, 89-100, 166-167 posizione apologetica della s. cristiana IV, 18-19, 22, 24-27

### Studio

s. della Bibbia III, 165-166

### Subordinazionismo trinitario

- s. t. degli apologisti I, 158
- s. t. di Ario III, 204
- s. t. di Clemente Alessandrino II, 250
- s. t. di Ippolito II, 55
- s. t. di Ireneo di Lione II, 11
- s. t. di Novaziano II, 226, 229-231
- s. t. di Origene II, 333 n. 44, 389
- s. t. di Teofilo di Antiochia I, 215-216
- s. t. di Tertulliano II, 116

si veda anche Trinità

### Successione apostolica

I, 59-60, 70-71; II, 7, 10; III, 181-182

### Suddiaconi

II, 62, 197; IV, 159 n. 151; V, 133

### Suicidio

I, 174-175

### Superbia

vizio capitale IV, 195; V, 49-50

### Superstizione

s. del Paganesimo II, 89

### Supplicatio

IV, 201

### Synkatathesis

II, 244

### Taumaturgia

III, 318-319; IV, 34-36, 176

### Temperanza

III, 165, 375; IV, 211

### Tempio

- t. di Gerusalemme I, 152
- t. spirituale I, 152-153

### Teofanie

I, 164; III, 33, 178, 183-187, 193

### Teogonia

t. degli gnostici II, 16-17

### Teologia

- t. positiva V, 183, 187-191, 206-207, 209 n. 21
- t. degli apologisti I, 157-159
- t. ascetica II, 1
- t. speculativa II, 1-2
- t. orientale e occidentale II, 1-2
- t. sacramentaria IV, 68, 71, 183-184
- t. negativa II, 251, 279-280; III, 464, 466; V, 184, 187-191, 193, 203, 206-209
- t. "in ricerca" II, 290, 300, 312, 350, 361-362
- t. della rivelazione III, 462, 464
- t. della storia III, 116, 213; IV, 16-18, 21-28, 66, 72, 98-100, 308-310, 317; V, 169-170
- t. sistematica III, 330
- t. dell'immagine IV, 430; V, 259-274, 277-286
- t. dogmatica V, 247, 275
- t. politica IV, 15, 18

insegnamento della t. II, 304; V, 228

storia della t. V, 275

- t. di Agostino IV, 80-103
- t. di Atanasio di Alessandria III, 223-225, 229-236
- t. di Atenagora I, 196
- t. di Basilio Magno III, 270-275
- t. di Cirillo di Gerusalemme III, 248-250
- t. di Didimo il cieco IV, 337-340
- t. dello Ps.-Dionigi V, 186-195, 205-213
- t. di Efrem III, 461-468
- t. di Epifanio di Salamina III, 374, 376-382
- t. di Fulgenzio di Ruspe V, 8-15
- t. di Giovanni Crisostomo III, 395-396, 401-415
- t. di Giovanni Damasceno V, 251-253
- t. di Girolamo III, 147-148

- t. di Giustino I, 163-165
- t. di Gregorio di Elvira IV, 5, 7-9
- t. di Gregorio di Nazianzo III, 357-362
- t. di Gregorio di Nissa III, 330-338
- t. di Ireneo di Lione II, 8-13
- t. di Lattanzio III, 14-17
- t. di Leone Magno IV, 258-271
- t. di Massimo il confessore V, 228-229
- t. di Origene II, 311-313, 319-320, 322-339, 349-374
- t. di Paolino di Nola IV, 180-184
- t. di Rufino di Concordia III, 115-116, 118-119
- t. di Taziano I, 189-190
- t. di Teodoro di Mopsuestia IV, 394-398

### Teopaschismo

IV, 267

### Tepidezza

vizio contrario alla vita monastica IV, 199, 208-211

### Testamento

continuità fra A. T. e N. T. I, 228; II, 30, 122, 128, 320; III, 100, 145, 214, 248; IV, 366; V, 135-136

unità di origine fra A. T. e N. T. II, 8

rifiuto totale dell'A. T. I, 145-146

carattere allegorico dell'A. T. I, 156

A. T. si compie nel N. T. III, 178

A. T. sostituito nel N. T. Π, 91

A. T. profezia di Cristo II, 320-322

canone dell'A. T. III, 438

libri deuterocanonici dell'A. T. III, 438

critica manichea dell'A. T. IV, 119 n. 32

N. T. realizzazione di Cristo II, 320

revisione del N. T. III, 137 n. 2

canone del N. T. III, 438-439

si veda anche Bibbia, Sacra Scrittura

### Theoria

III, 385-386, 388; IV, 200 n. 62

### Thnetopsychiti

II, 306

### Tburificati

II, 182-183, 186

### Tipologia

1, 144-146; II, 132 n. 46, 322; III, 26, 100, 102-103, 107, 114-115, 118, 158, 187-192, 248, 252-253, 294, 386, 424-425, 458, 464-465; IV, 6, 38, 339, 341, 365, 369-371, 375, 392-393, 414; V, 135-136, 248, 279 si veda anche Esegesi, Sensi scritturali

### **Traditores**

III, 37-43; IV, 96

### Tradizione

- t. orale I, 35-36; II, 2, 26
- t. scritta II, 2
- t. teologica «segreta» II, 245-246; V, 201-203, 207
- t. pagana I, 59
- t. giovannea I, 108 n. 7
- t. rabbinica III, 103 n. 9
- t. romana I, 108-109; II, 22
- t. ecclesiastica II, 1-2, 9, 22-26, 350; III, 147, 372; IV, 50-51, 226, 230, 235-236, 291-292; V, 269-270, 282
- t. apostolica I, 54, 57, 84, 89, 107-109, 155, 171, 173, 228, 237; II, 1, 4, 7, 10, 13, 19-20, 23-26, 112, 126, 350; III, 116, 371, 437

traditio fidei  $\Pi$ , 112-113, 120, 126

- t. classica III, 151-152
- t. patristica IV, 226, 264, 381, 387; V, 8, 31, 197, 201-202, 230
- t. giudaico-cristiana IV, 55

### Traducianismo

teoria del t. II, 119, 325 n. 12, 352; IV, 85 n. 22

t. spirituale IV, 85

### Traduzioni

- t. dei padri greci in lingua latina III, 112-113, 115, 117, 142
- t. latina della Bibbia III, 137, 143-144
- t. latina dell'A. T. III, 138, 143 n. 3
- t. dei libri protocanonici dell'A. T. III, 138
- t. dei libri deuterocanonici dell'A. T III, 138
- t. greca dell'A. T. III, 135 n. 31, 138, 143, 145, 167 n. 12, 178-179, 199 n. 78, 438

criteri di t. III, 117, 124, 138-139, 141-142, 152-153, 155

### Transustanziazione

III, 251, 254, 257 n. 27, 405; IV, 397; V, 250, 256-257 si veda anche Eucaristia

### Trinità

unità delle persone divine nella T. I, 196, 199-200, 216; II, 114, 122, 139-141, 173, 332; III, 61-62, 86-87, 272-273, 351, 353, 380; IV, 180, 265 n. 79, 407; V, 14, 94, 183, 185, 194-195, 208-210, 252

distinzione delle persone divine nella T. I, 196, 199-200, 216; II, 113-114, 122, 139-141, 332, 369; III, 61-62, 272, 378, 380; IV, 180, 396; V, 14, 94, 183, 185, 194-195, 208-210, 252

T. negli apologisti I, 158

luce simbolo della T. III, 353-354

T. eterna III, 231-232

fede nella T. III, 399

subordinazionismo trinitario I, 158, 215-216, 232 n. 12; II, 11, 55, 116, 226, 229-231, 250, 333 n. 44, 389; III, 204

identità di natura delle persone divine nella T. III, 23, 27-28, 30, 362; V, 8, 11

invocazione della T. III, 49-50

suo rapporto con Maria III, 101

perfetta ed immutabile III, 231-232

concezione manichea della T. IV, 117 n. 27

T. in Agostino IV, 72

T. in Ambrogio di Milano III, 61-63

T. in Atanasio di Alessandria III, 223-225, 231-232

T. in Atenagora I, 198-199

T. in Clemente Alessandrino II, 249

T. in Efrem III, 466-468

T. nel Pastore di Erma I, 140

T. in Gregorio di Nissa III, 331

T. in Ignazio d'Antiochia I, 91

T. in Ippolito II, 55

T. in Ireneo di Lione  $\Pi$ , 8, 10-11

T. in Lattanzio III, 15-16

T. in Novaziano II, 223-232

T. in Origene II, 312, 332-334, 365-369

T. in Paolino di Nola IV, 180

T. in Rufino di Concordia III, 113 n. 10

T. in Teofilo d'Antiochia I, 214-216

T. in Tertulliano II, 113-114, 139-141

si veda anche Subordinazionismo trinitario

### Trisagio

ІП, 256

### Tristezza

vizio capitale IV, 195

### Troni

gerarchia angelica V, 181, 213 si veda anche Angeli, Gerarchia

### Uguaglianza

u. fra tutti gli uomini V, 112-113

### Umiltà

importanza dell'u. IV, 150 n. 120, 213, 432-435, 437-438; V, 50-51, 73, 89, 139, 141, 156 insegnata da Cristo IV, 153

### Unione ipostatica

II, 333 n. 48; IV, 265 n. 79, 283, 378 n. 44, 390 n. 8; V, 254-256, 267, 280, 282, 286-287 si veda anche Ipostasi

### Unità

- u. di Dio I, 87, 91, 157-159, 196, 198, 211, 221; II, 10-11, 19, 21, 23, 26, 36-37, 66-67, 90, 100, 110, 114, 125, 127, 137, 139-140, 161, 185, 206, 223, 226, 228, 259, 312, 350; III, 7, 21, 61, 193-195, 201; IV, 24-26, 180; V, 194, 206, 252
- u. delle persone divine nella Trinità I, 196, 199-200, 216; II, 114, 122, 139-141, 173, 332; III, 61-62, 86-87, 272-273, 351, 353, 380; IV, 180, 265 n. 79, 407; V, 14, 94, 183, 185, 194-195, 208-210, 252
- u. della persona di Cristo I, 91; II, 12, 23, 26, 185, 206, 333; III, 100, 386; IV, 265, 267, 271, 277-280, 283-285, 355, 361, 377-380, 382-384, 394-395, 418-419; V, 8, 14-15
- u. della Chiesa I, 91, 103 n. 52, 105, 108-109; II, 185, 196, 198-200, 202, 204, 206
- u. con il vescovo I, 92, 99, 103 n. 52
- u. con Dio I, 101, 105; III, 147

### Universalità

fondamento del criterio di verità IV, 226, 230

### Unzione

- u. dopo il battesimo II, 159
- u. prima del battesimo III, 399, 438; IV, 398, 401-402
- u. degli infermi III, 244 n. 48, 438

### Uomo

sua condizione finale III, 31-32, 34

salvato nella sua totalità III, 31

sua misera condizione attuale III, 4-5, 10, 333-337, 463; IV, 90-91

composto di anima e di corpo I, 205-207; II, 144; III, 216-217, 376-377; IV, 85, 384; V, 253

suo destino I, 206

suo fine I, 206-207; II, 340; III, 332-333

fornito di ragione ed intelletto I, 236

governa la terra I, 236

immagine di Dio I, 236; II, 33, 39, 77, 133, 228, 242, 374-375; III, 32, 275, 284-285, 292, 326-327, 331-332, 445, 465; IV, 86, 438-440

sua origine II, 16, 39, 123

ricettacolo della bontà di Dio II, 30

sua libertà I, 217; II, 30-31, 121, 228, 312-313, 323, 326, 340, 352, 359, 362, 364-365, 381, 386; **III**, 135, 140, 148, 213, 325-326, 331, 333-334, 395, 412-415, 444, 462; IV, 23, 26, 69-70, 292-293, 295-298, 300,

338, 340, 391; V, 10, 15-17, 31, 252-254

sua responsabilità II, 30, 331 n. 38; III, 332-334; IV, 101-102

artefice del suo destino II, 31

sua composizione tricotomica II, 33, 242, 321-323, 325, 328, 345

sua redenzione II, 54; III, 401 n. 3

- u. pneumatico II, 118, 123 n. 27, 263, 325 n. 12
- u. psichico II, 123 n. 27, 263-264, 325 n. 12

```
u. hylico II, 123 n. 27, 263, 325 n. 12
anima incarnata III, 31
sua primitiva dignità III, 334, 462-463; V, 15-16, 254
irrazionalità dell'u. III, 317
sua superiorità sugli altri esseri viventi III, 317
immagine del Logos II, 324
è il fine della creazione II, 387
sua ricompensa eterna I, 86, 153, 158, 206; II, 326; III, 16, 302, 377, 445,
    450; IV, 307; V, 24, 38, 236
sua volontà III, 325, 332-334, 395, 400, 412-414; IV, 69-70, 164, 203 n.
    84, 294-295, 298, 300-301, 430 n. 34, 434, 439; V, 17-18, 29-30, 229,
    235-237, 253
sua natura III, 331-337, 412-414; IV, 68-70, 296, 298, 301, 385, 427; V, 10
sue qualità III, 332
caduta dell'u. II, 8; III, 402; IV, 26, 277, 404
formato a somiglianza trinitaria IV, 72, 85 n. 23
sua relazionalità con Dio IV, 85
u. interiore IV, 94
u. esteriore IV, 94
u. spirituale IV, 94
sua unità triadica IV, 101
suo desiderio d'amore IV, 101
u. microcosmo V, 229-230, 253
sua immortalità III, 225, 333
sua salvezza I, 53, 59, 65-66, 80-84, 100, 111, 141, 165; III, 401, 406
si veda anche Hylici, Immagine, Immortalità, Libertà, Pneumatici, Psi-
    chici, Ricompensa eterna, Salvezza, Volontà
```

### Usura

III, 293, 356

### Uti

principio dell'u. IV, 103

### Vanagloria

vizio capitale IV, 195

### Vangelo

sua genesi I, 34; II, 23
tempo della sua redazione scritta I, 52
predicazione evangelica I, 101; II, 22
concordanza dei V. I, 194
ideale evangelico III, 441
fedeltà al V. I, 111
primo saggio di V. in latino I, 194
revisione del V. III, 137
riflette l'aspetto morale di chi lo possiede III, 465
lettura del V. I, 173

### Vedovanza

sacrificio a Dio II, 134 stato superiore al matrimonio II, 150-151

### Vedove

doveri delle v. I, 113 ideale delle v. III, 149 n. 21

### Veglia

v. pasquale III, 102 pratica ascetica IV, 45, 198, 212 pratica quaresimale IV, 56-57

### Verbo di Dio

Salvatore I, 232-233 sua umanità II, 334 santifica la carne dell'uomo III, 225 creatore dell'universo I, 158, 198, 214-216, 227, 232; II, 125, 139, 258, 369; III, 224, 229 è Dio I, 158, 216; II, 334 ha parlato nei profeti I, 159, 215 ha illuminato i filosofi I, 159 sua generazione per partecipazione dal Padre I, 189-190 Figlio di Dio I, 198; II, 36-37, 228 nato da Dio I, 216 è presente nelle anime dei cristiani I, 227 maestro II, 258 eterno I, 237; III, 229, 231-232 sua nascita verginale II, 334 parla nell'A. T. II, 8 preesistenza del V. I. 237 incarnazione del V. I, 229, 232-233; II, 258, 263, 334; III, 235 giudica alla fine del mondo I, 227, 232; II, 258 missione del V. I, 228, 233, 237 generato dalla sostanza del Padre II, 114, 141; III, 224 salvezza dell'uomo I, 229, 233 immanente al Padre II, 258 rimuneratore II, 258 non creato III, 224 generato III, 224 sua generazione eterna dal Padre III, 221, 223 Sapienza III, 223 Potenza III, 223 governa il mondo III, 224 coesistente con il Padre III, 231 V. in Teofilo d'Antiochia I, 214-216

si veda anche Cristo, Figlio di Dio, Logos

### Vergini

I, 105, 193; II, 62, 193; III, 76 doveri delle v. I, 112-113 ideale della v. III, 149 n. 21 ruolo della v. III, 318-321 spose di Cristo III, 215-216 v. subintroductae III, 393 v. vestali III, 73, 76

### Verginità

III, 130 n. 16, 141 n. 12, 222, 382, 393, 437, 455, 460 frutto della morale cristiana I, 196, 202; III, 76 v. perpetua II, 69, 77 sacrificio a Dio II, 134 invito alla v. II, 143, 224; III, 442, 449 effetti della v. II, 342 critica alla v. III, 132 concezione cristiana della v. III, 212, 215-216, 311-318, 320-321 è presente nella Trinità III, 313-314 mediazione fra uomo e Dio III, 314, 316 v. prematrimoniale V, 36 v. di Maria I, 91, 164; II, 12-13, 335; III, 64-65, 67, 101, 106-109, 130, 140, 148, 224-225, 373, 472; IV, 181-182, 285; V, 94, 256, 287-288 v. in Origene II, 342

### Verità

dimostrabile con la ragione I, 157-159 v. unica III, 373 ha sede nelle Scritture I, 178 è presente nell'anima IV, 81 v. interiore IV, 81 criterio generale di v. IV, 226, 230

### Vescovo

doti ed uffici del v. I, 52, 70, 91-92, 112, 125-126, 130, 133; III, 404; V, 182
ubbidienza al v. I, 102 n. 51
ministro della penitenza II, 197, 337
rappresentante di Dio I, 103 n. 52
impersona la chiesa locale II, 196
ordinazione del v. II, 62; V, 182
autorità del v. II, 185, 201
amministra il battesimo II, 162
successione dei v. II, 23-26, 126, 350
indipendente nella sua chiesa II, 196
v. lapsi III, 140
trasferimento del v. III, 208 n. 10
obblighi del v. IV, 71, 99
intercessione del v. per i peccatori IV, 153-156

dignità del v. V, 128 virtù del v. V, 128 cura pastorale del v. V, 128 rinnovamento personale del v. V, 128 il v. di Roma IV, 251, 259-261, 270

### Via

v. della vita I, 41-44, 144, 146 v. della morte I, 44-45, 144, 146 le tre v. per giungere a Dio II, 343

### Vino eucaristico

I, 172; II, 32-33, 336; III, 251-254, 257-258, 405 n. 15; IV, 273, 397 si veda anche Eucaristia

### Violenza

I, 43

### Virtù

le sette principali v. I, 123
v. cardinali II, 243, 303
pratica delle v. I, 111
classificazione delle v. V, 139
dottrina della v. II, 243, 266, 268; III, 16, 19-20
gerarchia angelica V, 181
si veda anche Angeli, Gerarchia

### Visioni

v. di Dio I, 212-213; III, 33-34, 312, 377; IV, 427; V, 141-143 v. degli angeli IV, 427 v. nel *Pastore* di Erma I, 123-132 genere letterario IV, 175

### Visitazione

v. di Maria III, 67 si veda anche Maria

### Vita

concezione cristiana della v. I, 59, 62-63, 69, 123, 145, 147, 165, 170, 199, 201-202, 218-219, 221, 226, 230-232; II, 377-378; III, 101, 400 v. come pellegrinaggio I, 62 n. 1, 79-80 v. come lotta I, 79, 81; III, 326 v. eterna I, 82, 202, 206; III, 101, 326-328; IV, 70-71, 157, 174 v. futura I, 157, 200-201 v. coniugale I, 165 v. sessuale I, 165; II, 339, 373-374 nuova v. dopo il battesimo I, 172 v. contemplativa II, 246; IV, 41 n. 5; V, 136, 144, 149, 158, 273 fine della v. terrena I, 200, 207 v. spirituale II, 13; III, 396; IV, 198, 200

v. monastica III, 163-164, 225 n. 25, 275-283, 319-325, 363-364, 375, 393, 397; IV, 194-195, 224; V, 28, 114-115, 149, 226, 258
v. comunitaria IV, 94-95
coerenza della v. con la Parola divina III, 147, 156-157
v. anacoretica III, 277-280; IV, 195, 199-200, 207-208
rapporto v. eterna/libertà IV, 86-87
v. attiva IV, 41 n. 5; V, 144, 149
v. mistica IV, 427
v. terrena III, 326-329, 333-336
v. di grazia IV, 72
orationis status IV, 202
bios kosmikos III, 312, 319
bios philosophos III, 312, 316, 319
bios agghelikos III, 312, 319-321, 363

### Vizi

v. capitali IV, 195, 320; V, 139, 248

### Volgata

III, 137-138, 144-145

### Volontà

v. salvifica di Dio IV, 292, 294-295, 297-300

v. del diavolo TV, 298

v. dell'uomo III, 325, 332-334, 395, 400, 412-414; IV, 69-70, 164, 203 n. 84, 294-295, 298, 300-301, 430 n. 34, 434, 439; V, 17-18, 29-30, 229, 235-237, 253

dottrina della v. in Agostino IV, 87, 101-102 rapporto v./grazia IV, 87, 102; V, 16 rapporto v./libertà IV, 205 dottrina manichea delle due v. IV, 101 impeccantia della v. umana IV, 14, 69 si veda anche Dio, Uomo

### Voto

v. del battesimo III, 443-444, 450 v. di povertà IV, 134-137, 139

### Xerofagie

preparazione alla parusia II, 145

Prospetti cronologici (40 a.C. - 740 d.C.)

| e culturali |
|-------------|
| •           |
| dottrinali  |
| Aspetti     |

# Avvenimenti ecclesiastici

40 a. C. 31 a. C.: battaglia di Actium: Ottaviano sconfigge Antonio e Cleopatta.

L'Egitto prefettura tomana. 27: il 13 gennaio Ottaviano riceve la Tribunicia potestas, l'imperium proconsulare e il cognomen Augustus: data dell'inizio dell'impero.

30 a. C.

20 a. C. 18: le leggi sulia e sulla moralità. 15: Rezia, Norico e Vindelicia annesse all'impero. 12: Augusto pontifex maximus. 12-9: campagne in Germania (Druso e Tiberio); conquista della Pannonia (Tiberio). Inaugurazione dell' Ara Pacis Augustae.

8: a Roma morte di Mecenate e Orazio. 4/3: morte di Erode il Grande. Palestina suddivisa tra Archelao (deposto il 6 d. C.), Erode Antipa (4 a. C.-39 d. C.) e Filippo (4 a. C.-34 d. C.). Con la deposizione di Archelao la Giudea passa sotto un procutatore romano (fino al 41 d. C.).

10 a. C.

Floruit il giurista Labeone, autore, tra l'altro dei Libri posteriores, pubblicati dopo la sua morte (10/11 d. C.). Tiberio vittorioso in Germania dal Reno fino all'Elba. I consoli e i pretori vengono designati dai comizi senatorii ed equestri.

Tarso: nascita di Paolo (10-5 a. C.); da ragazzo si reca a Gerusalemme dove frequenta la scuola da Gamaliele.

Betlemme: nascita di Gesù.

10 d. C

Morte di Tito Livio (tra 12 e 17 d. C.), autore della imponente storia di Roma (aburbe condita) in 142 libri. Morte di Augusto (14). Tiberio imperatore (14-37).

Organizzazione del pretorio. Le due province renane.

Cappadocia e Commagene province romane (19).

Organizzazione delle coorti pretorie, sotto il comando di Seiano, nei castra praetoria, presso la Porta Viminale. Ponzio Pilato procuratore della Giudea (26-36).

20 d. C.

30 d. C.

Tiberio revoca l'editto del 19 sulla deportazione dei Giudei da Roma in Sardegna (31). Morte di Tiberio a Miseno (16 marzo 37). Imperatore Gaio Giulio Cesare Germanico, soprannominato Caligola (37-41), figlio di Germanico e Agrippina: ha 25 anni. Morte di Antonia minore (primo maggio). Inaugura una politica sul culto dell'imperatore vivente. Anche gli ebrei di Alessandria si felicitano con lui. Viene consactato a Roma il tempio al Divo Augusto. Caligola concede ad Erode Agrippa, che allora era in carcere a Roma, la tetrarchia di Filippo, quella di Lisania, e il titolo di re. Agrippa però rimane in Roma. Autunno: grave malattia di

Nascita di (Tito) Giuseppe Flavio.

Caligola

Predicazione di Giovanni Battista (27 ca) inizio del ministero di Gesù (28 ca).

Pasqua a Gerusalemme: morte e resutrezione di Gesù. Pentecoste: effusione dello Spirito Santo.

Elezione dei sette «diaconi» (33 ca).

Martirio di Stefano (34 ca). Dispersione della comunità cristiana di Gerusalemme.

Conversione di Paolo (36 ca). Paolo in Arabia.

Ponzio Pilato lascia Gerusalemme. Chiesa di Antiochia; Pietro predica in Sa maria e nelle città della costa. Avvenimenti ecclesiastici

In Galilea Erode Antipa è esiliato (39); la Persecuzione contro i Giudei di Alessandria (38).

Uccisione di Caligola (24/1/41); imperatore è Claudio (41-54).

Galilea passa ad Erode Agrippa (39).

care il regno, anche con la Giudea, e ritorna tera di Claudio, che restituisce agli ebrei i in Palestina. Carestia in Roma. Editto e let-Erode Agrippa ottiene da Claudio di riunifiloro privilegi e le loro immunità (fine 41).

La Mauretania provincia romana (42).

mani fondano Londinium (Londra) (43/44). Province di Britannia, Lycia e Pamphylia. I RoMorte di Erode Agrippa, mentre a Cesarea si celebrano dei giochi in onore dell'impelice (52-60); Porcio Festo (60-62); Lucceio ratore (agosto del 44); poco prima della Di nuovo tutta la Palestina sotto un procuratore romano, con il controllo del legato di Siria: provincia procuratoria (44-66). Primo procuratore Cuspio Fado; poi Antonio Femorte acclamato dio dai greci di Cesarea. Albino (62-64); Gessio Floro (64-66).

Claudio sposa Agrippina II e adotta Nerone (49)

Giacomo il Maggiore, fratello di Giovanni, a Gerusalemme (44), Pietro viene imprigionato. viene decapitato

Antiochia: incidente tra Paolo e Pietro (43/44).

Derbe...; ritorno ad Antiochia di Siria. 47: Prima missione di Paolo (46/48): Antiochia di Siria, Cipro, Antiochia di Pisidia; Listta, carestia in Palestina: gli aiuti della comunità di Antiochia portati da Paolo e Barnaba. Gerusalemme (48/49): assemblea degli apostoli (concilio).

Concilio di Gerusalemme: i convertiti dal paganesimo non sono obbligati ad osservare la legge mosaica.

Seneca precettore di Nerone (50).

50 d. C.

Agrippa II ottiene la tetrarchia di Filippo (Gaulanitide, Batanea, Traconitide) ed altri territori (53). tore della Giudea Antonio Felice (52-60). qua Claudia. Porta Maggiore (52). Procura-A Roma è terminato l'acquedotto dell'Ac-

Nerone imperatore (54-58), Seneca consigliere.

Violento terremoto a Pompei, Giudea: Felice rimosso come procutatore, sostituito da Nerone fa uccidere la madre Agrippina. Porcio Festo (60-62).

60 d. C.

Rivolta in Britannia (61).

Nerone fa esiliare la moglie Ottavia e sposa Poppea (62). Ritiro di Seneca (62): Naturales quaestiones, tragedie, Lettere a Lucillo. 60/65: Columella compone il De re rustica, trattato completo di agricoltura in 12 libri.

durato nove giorni, che distrugge metà della Incendio di Roma (19 luglio, in plenilunio) città. Accuse contro Nerone, che rispon-

Paolo: Listra (dove cedonia, Atene... Antiochia (tra il 50 e il 52). prende con sé Timoteo), Frigia, Galazia, Ma-Seconda missione di

La predicazione orale viene messa per

iscritto: Matteo aramaico.

. Ribellione dell'«Egilazia, Efeso, Macedonia (57 ca), Corinto (57-58), Filippi (58), Cesarea di Palestina, Gerudavanti al governatore Felice. Prigioniero a Cesarea (58-60). Nel 60 davanti a Festo: si appella a Cesare; davanti ad Agrippa e Berenice. Viaggio verso Roma ziano» in Palestina e repressione da parte di alla Pentecoste del 58). Felice, Crescente opposizione al governo ro-Terza missione di Paolo (53/58): Frigia, Gamano e ai Giudei favorevoli. (autumno del 60 o 61) salemme (suo arresto Condotto a Cesarea:

Seconda lettera ai Corinzi (57). A Corinto:

(letters ai Galati?); letters ai Romani.

Lettera di Giacomo ai Giudei della disper-

sione (prima del 497, dopo il 62?).

Da Efeso; lettera ai Filippesi (56). Prima lettera ai Corinzi (57), Lettera ai Galati (?).

Lettere ai Tessalonicesi da Corinto (51).

sommo sacerdote Anna. Simeone, figlio di succede a Giacomo. viaggio in Spagna; ad Gerusalemme (62): Giacomo il Minore, fratello del Signore, viene fatto lapidare dal Paolo è libero (63); Cleofa e di Maria, Efeso?

Lettera a Filemone (61-63).

Prima lettera a Timoteo (?); lettera a Tito Prima lettera di Pietro (64 ca?); Vangelo di Marco (?).

Vangelo greco di Matteo (?); Vangelo di Luca e Atti degli apostoli (?). Seconda let-Lettera agli Ebrei (?). tera a Timoteo (?).

Lettere ai Colossesi, agli Efesini.

dei cristiani per l'incendio della città. Martirio di Pietto (64 oppure 67); martirio di Paolo. Roma: persecuzione

de con la persecuzione contro i cristiani. Giudea: governatore Gessio Floro (64-66), che provoca molti risentimenti, Riforma monetaria di Nerone con la diminuzione del peso dell'aureus (moneta di oro: da 1/40 a 1/45) e del denarius (moneta di argento: da 1/84 ad 1/96). Petronio: Satyricon. Lucano: Pharsalia, poema in 10 libri che narra la guerra tra Pompeo e Cesare.

Conglura contro Nerone (65), Vengono eliminati grandi personaggi, come Seneca, Lucano e Petronio.

Apollonio di Tyana (neopitagorico).

Insurrezione in Palestina; esodo da Gerusalemme; forse i cristiani si rifugiano a Pella. Intervento prima di Cestio Gallo, poi di Vespasiano (67), con 60.000 soldati, che riconquista la Galilea, poi altri territori (67-68). Distruzione di Qumrân. Rivolta delle legioni spagnole. Suicidio di Nerone (68). Sulpicio Galba (68-69) imperatore del senato. Otone, imperatore dei pretoriani, ucciso da Vitellio, imperatore delle legioni. Vespasiano imperatore (69-79). Assedio e conquista di Gerusalemme da parte di Tito; distruzione del tempio (29 agosto). La Giudea provincia romana: Ce-

Parte dei giudecristiani, dopo la fine della guerra, fa ritorno a Gerusalemme.

Lettera di Giuda (P); seconda lettera di Pietro (P); IV libro di Esdra (P).

| imperio di      |          |                  |
|-----------------|----------|------------------|
| qe              |          |                  |
| lex             |          |                  |
| La              |          | ne)              |
| colonia romana. | ano.     | ii a Jamnia (Jab |
| sarea co        | Vespasiz | I rabbin         |

polis (Naplus, 72). Plinio: Naturalis historia. 75-80: costruzione rante la processione del suo trionfo, viene Arrivo di Tito a Roma (giugno del 71); duportato il candeliere a sette braccia. In Palestina restano ancora alcune fortezze in mano ai Giudei. Fondazione di Flavia Nea-

del Colosseo (Anfiteatro Flavio). Marziale: epigrammi per la sua inaugurazione. Tito imperatore (79-81). Eruzione del Vesuvio (79). Morte di Plinio il Vecchio.

Roma: vescovo Aniceto (Cleto) (797-88?).

Domiziano imperatore (81-96). Roma: Arco

80 d. C.

Agri decumates (tra il Reno e il Danubio, cioè 10 cantoni). Costituzione delle due province germaniche: Germania Superior e Germania Inferior (83).

La Britannia fino alla Caledonia (84). Campagne di Moesia e Tracia (85-88) e contro Svevi e Sarmati (89-97). 88: Ludi sae-

Clemente. Persecuzione contro gli intellettuali a Roma Flavio Giuseppe: Bellum Iudaicum e Anti-(93). Epitteto insegna a Roma (dal 94 a Nicopoli in Epiro). Flavio Clemente, cugino quitates (93/94).

anonima di un giudeo-cristiano di fonti di-verse, derivanti dalla tradizione viva di co-Didache (?) (Siria/Palestina?): compilazione munità ecclesiali; insegnamenti utili per l'edificazione dei convertiti. Roma: vescovo Clemente (887-977; 92-101

secondo la cronologia di Eusebio)

Prima Clementis. Roma: vescovo Evaristo (977-1062), che è certamente successore di pero. Giovanni è relegato a Patrnos (95 ca). Persecuzioni dei cristiani in varie parti dell'Im-

Nicolaiti: praticavano un certo lassismo Vangelo e lettere di Giovanni (?). dottrinale e morale. Apocalisse (952). Lettera di Clemente ai cri-

Avvenimenti ecclesiastici

### mitilla viene esiliata a Pandataria. Eusebio di Domiziano, viene ucciso con l'accusa di dice che era cristiana (HE 3,18,4). Acilio «ateismo» (cristianesimo?). Sua moglie Do-Glabrione ucciso per lo stesso motivo. Congiura di Domizia (96).

stíant di Corinto, dove era scoppiata una sedizione contro i responsabili della comu-

Aspetti dottrinali e culturali

scenza della teologia e della liturgia romane

alla fine del I secolo. Coscienza della chiesa

romana del diritto di intervenite nelle altre

Docetismo: la forma più antica, che tra-

comunità.

scura l'umanità di Cristo.

nità, Importante documento per la cono-

Nerva imperatore del senato (96-98). Adotta lo spagnolo Traiano (imperatori adottivi).

Traiano imperatore (98-117), Tacito: Ger-

Campagne di Dacia (101-106). Dacia e Arabia province romane (106).

100 d. C.

stino nasce a "Flavia Neapolis, città della Siria Palestína" (1 Apol. 1,1), da genitori Morte di Giovanni ad Efeso (100 ca). Giupagani, probabilmente di origine latina. Roma: vescovo Alessandro I (1057-115?).

Plinio il Giovane (61-113). Governatore della Bitinia (110); Lettere. Giovenale: Satire. Campagne in Armenia. Annessione dell'Aoccupazione della capitale dei Parti, Ctesifonte (inverno 115/116). Province di Mediabene e della Mesopotamia meridionale; sopotamia e Assiria.

110 d, C.

lele (23 coppie). Ostia: Porto di Traiano Plutarco di Cheronea: Opuscoli, Vite paral-(100-112); Roma: Foro di Traiano (112-

Gerusalemme: martirio di Simeone (107 ca).

Viaggio di Ignazio verso Roma (110 ca).

Suo martirio a Roma (112?), Bitinia: Plinio

fa arrestare molti cristiani; sua lettera a

Traiano e rescritto dell'imperatore: i cri-

stiani vanno arrestati; solo se denunziati (ch-

ristiani conquirendi non sunt) ma non in

modo anonimo vanno processati; coloro

che rinnegano vanno liberati. Il rescritto è il

più antico documento ufficiale sui rapporti

tra cristianesimo e impero romano.

Le sette lettere di Ignazio di Antiochia, scritte durante il viaggio, alle comunità di Efeso, Magnesia, Roma, Filadelfia, Smirne, Tralli e a Policarpo. Contro il docetismo; importanza del vescovo.

trebbe essere il risultato di due lettere confluite insieme: una parte (cap. 13 e forse 14) un biglietto di accompagnamento delle let-Policarpo: Lettera ai Filippest; l'attuale potere di Ignazio, i capp. 1-12 un missiva po-

Egitto (115/116); molti morti. Biblioteca di Rivolta degli ebrei a Cipro, in Cirenaica e Celso ad Efeso (115 ca).

Morte di Traiano a Selinunte in Cilicia (117). Adriano imperatore (117-138) e Sabina. Abbandono delle province di Assiria e Mesopotamia

Svetonio: Vite dei Cesari. Morte del patriarca giudaico Gamaliele II (120 ca).

(Oratio 42) (125 ca).

Nascita di Taziano

Nascita di Apuleio a Madauto in Africa (123 ca). Roma: ricostruzione del Pantheon. Tivoli: Villa Adriana (125-135). Tolomeo scrive la Geografia. Proibizione della circoncisione (126/127?). viaggio di Adriano in oriente (Grecia, Asia Vallum Hadrianum in Britannia. 128-132: Minore, Egitto). Giuristi: S. Pomponio e Salvio Gíuliano (100 ca-169 ca) (Édictum perpetuum: verso

130 d. C.

Insurrezione degli ebrei in Palestina (Si-Arriano di Nicomédia pubblica l'Enchiridion (Manuale) e le Diatribe di Epitteto. mone bar Koseba). Gerusalemme rico-

Roma: vescovo Sisto I (1157-1257), 115 Le idee si diffondono circa: in Mesopotamia si diffonde un libro, che contiene rivelazioni che vanno sotto il nome di "elchesaiti". anche in Occidente, Quadrato, il primo apologista (123/129 forse di Atene o dell'Asia Minore), conse-

forma epistolare, antigiudaico. Interpreta-zione allegorica dell'A. T. La vera alleanza è quella di Gesù, suggellata nel cuore di

quelli che sperano e credono in lui.

steriore. Parte ci è giunta solo in latino.

Lettera dello Ps. Barnaba (databile dalla

fine del I sec. al 130 ca). È un trattato in

gna la sua opera, per noi perduta, ad Adriano. Roma: papa Telesforo (125?-136?). Si diffonde lo gnosticismo: Basilide ad Alessandria; Saturlino (o Saturnino) in Siria. nato in terra assira"

a Minucio Fundano sui cristiani; resta sulla linea traianea: il processo si può fare solo dopo regolare denun-Rescritto di Adriano 8

rebbe svolto il Dialogo con Trifone. Ireneo Efeso, luogo dove, secondo Eusebio, si sa-Conversione di Giustino (130 ca), forse ad nasce in Asia Minore (130/140)

delle sentenze del Signore dedicata all'esc-gesi dei detti e dei fatti del Signore. Restano Dopo il 130, Papia di Gerapoli: Spiegazione solo frammenti. Ebioniti: diverse sette giudeo-cristiane, che considerano Gesù un semplice uomo, non accettano Paolo e seguono la legge giu-

luogo del tempio ebraico sorge un tempio dedicato a Giove, Roma: Mausoleo di struita si chiama Aelia Capitolina (135). Sul Adriano (Castel S. Angelo) (132-139).

Morte di Adriano, Antonino Pio impera-Vallum Antonini in Britannia. tore (138-161); Faustina.

Tempio di Faustina nel Foro a Roma (141). Celebrazione dei 900 anni di Roma (148). Antonino Pio permette ai Giudei la circoncisione (149).

140 d, C.

Roma: vescovo Pio I (140?-155?). A Roma insegnano lo gnostico Valentino e Marcione, proveniente da Sinope (Ponto), da scovo della città; Marcione, rifiutato dalla dove, durante il regno di Antonino Pio dove era stato cacciato da suo padre, vecomunità romana, fonda una sua chiesa, (138-161), fonda una scuola aperta a tutti in cui gratuitamente insegna la fede cristiana: "Se qualcuno voleva venire da me, io gli inche avrà grande fortuna. Giustino a Roma, segnavo le dottrine della verità" (Acta Iustini3,3).

### enti ecclesiastici Avvenim

### daica. Un vangelo degli ebioniti, citato da Origene.

Aspetti dottrinali e culturali

ctistiano e un giudeo intorno alle profezie Aristione di Pella: Disputa fra Giasone con Papísco. Opera perduta che è come un resoconto di una discussione intercorsa tra un dell'A. T. e al loro adempimento in Cristo. Kerygma Petrou (apocrifo).

perdono una sola volta per tutti quelli che si pentono dei peccati commessi dopo il batte-simo. Da qui si diffonde la dottrina che la pe-Erma, il Pastore. Annunzio di un giorno di nitenza sia possibile una volta sola nella vita. Marcione distingue tra il Dio dell'A. T., giudice giusto, ma collerico e volubile, e il Dio, Padre di Gesù Cristo, Dio buono e benigno. Rifiuto dell'A. T.; accettazione solo di Paolo, emendato, e del vangelo di Luca.

Seconda lettera di Clemente: un'omelia, la più antica, di carattere penitenziale di ignoto autore (Siria? Egitto?). Le Epistulae ad Virgines sono della fine del IV secolo. Dopo il 150 Odi di Salomone: 42 componimenti poetici, che commentano la liturgia battesimale e pasquale di una comunità giudeo-cristiana.

150 d, C.

In questí anni le popolazioni germaniche si daura: Apologia; Metamorfosi (Asino d'oro): il libro XI è la storia della iniziaspostano verso sud. 150 ca: Apuleio di Ma-

zione di Luciano (Apuleio) ai misteri di Iside.

Roma: le due Apologie di Giustino; costruzione dell'edicola sulla tomba di S. Pietro in Vaticano.

tivi, Marco Aurelio e Lucio Vero. Dopo una

zata ad Antonino Pio e ai suoi due figli adot-

Prima Apologia di Giustino (153 ca), indiriz-

introduzione, segue la parte apologetica

(capp. 4-12), dove denuncia il modo ab-

norme di procedere contro i cristiani e cri-

tica le false accuse a loro rivolte; quindi una

parte espositiva (13.67) della fede cristiana

perché Giustino è convinto che i cristiani

siano persegnitati in quanto la fede non è co-

nosciuta. Nell'Apologia Giustino ci dà anche

delle preziose informazioni liturgiche.

Seconda Apologia, più breve della prece-

dente, scritta a motivo della condanna in-

giusta del cristiano Tolomeo.

Aristide compone la sua apologia indirizzata all'imperatore Antonino Pio.

Roma: Aniceto papa (1557-1667).

Policarpo a Roma per discutere con papa Aniceto in particolare sulla data della celebrazione della Pasqua.

Nascita di Clemente Alessandrino (155 ca).

(quartodecimani, che seguivano la tradizione ebraica di legare la Pasqua ad un

giorno del mese) e invece a Roma nella do-

menica successiva.

sulla data della celebrazione della Pasqua;

Discussione tra papa Aniceto e Policarpo

in Asia si celebrava il 14 del mese di Nisan

Morte di Antonino Pio (161). Marco Aurelio impetatore (161-180) e Faustina, Questi vassocia al potere suo fratello Lucio Vero. a Guerta contro Vologese, re dei Parti (163-vascopotamia. Dal 166 per la prima volta diffusione della peste bubbonica.

160 d. C.

Luciano di Samosata: scritti satirici, Dialoghi, Storia vera.

Nescita di Tertulliano (160 ca). Roma: conversione di Taziano (160 ca), che aveva avuto una educazione greca; a Roma di-

on- Dialogo con Trifone di Giustino, scritto eva verso il 160, in quanto posteriore alle Apodi- logie (Dial. 1, 20): rispecchia la polemica giudaico-cristiana del periodo, che viene esposta in forma di dialogo. Il cristiane-simo è la vera filosofia.

Giustino è il primo cristiano a servirsi delle categorie aristoteliche, ad utilizzare la terminologia filosofica nel pensieto cristiano e a conciliare fede e ragione.

avuto una educazione greca; a Roma diventa discepolo di Giustino.

Roma: martitio di Giustino (163-167).

Aulo Gellio: Noctes Atticae. Appiano storico. Invasione dei barbari fino ad Aquileia. Campagne in Germania, Pannonia (167-175). Morte di Lucio Vero (169).

Taziano, dopo la morte di Giustino, apre una scuola a Roma, ma riparte per l'oriente per paura di essere ucciso (Oratio 19); scrive il Discorso ai Greci.

Smirne: martirio di Policarpo, che, secondo Ireneo, aveva scritto diverse lettere "sia alle chiese vicine, sia ad alcuni fratelli per ammonirli e spronarli" (Eusebio, HE 5,20,8). Teofilo vescovo di Antiochia (169 ca), il Roma: Sotero papa (1662-175?). quinto vescovo della città

Inizio in Frigia dell'attività di Montano (forse 170 ca), fondatore del montanismo.

Giuristi: Scevola e Gaio. Diffusione dei

Marco Aurelio: A se stesso.

ट्योमं orientali.

170 d. C.

Almeno parte della Bibbia è tradotta in latino; i martiri scillitani hanno le lettere di Paolo.

governatore della Siria. I barbari vengono

accolti negli auxilia. Continua la peste. Spo-

polamento e crisi economica.

Rivolta in oriente di Avidio Cassio (175),

Roma: Eleuterio papa (175?-189).

Taziano, ritornato in oriente, aderisce agli encratiti, e redige il Diatessaron. Statua equestre di Marco Aurelio. Morte di

Apuleio. Colonna di Marco Aurelio.

enorme successo e si impone a lungo sia in oriente (vangelo ufficiale della chiesa di Edessa fino agli inizi del V secolo) che in occidente, dove Vittore di Capua ne fa una Diatessaron: armonia dei quattro vangeli; ha revisione. Apologia di Atenagora (177/180), indirizzata ai due imperatori (Marco Aurelio e

e a Commodo un'apologia intitolata Supplica

# Avvenimenti ecclesiastici

Aspetti dottrinali e culturali

Nell'apologia intitolata Discorso ai Greci Taziano polemizza violentemente contro tutta la cultura greca, e difende le concezioni cri-Stianc, Policarpo: la notizia del suo martirio è rilettera della comunità di Smime a quella di portata nel cosiddetto Martyrium Pohycarpi, Essa attesta per la prima volta il culto per i Filomelio nell'anniversatio della sua morte. martiri e le reliquie. Montano asserisce di essere portavoce dello Spirito Santo e che nella propria persona si è incamato il Paraclito promesso in Gv. 14, 26; 16, 7.

Atenagona ateniese indirizza a Marco Aurelio

per i cristiani (177 ca). Martiri di Lione (tra cui Potino e Blandina, 177). Ireneo di Smirne viene eletto vesoovo di Lione (177 ca).

Abgar IX re di Osroene (Siria orientale) (179-216).

Marco Aurelio muore a Vindobona (Vienna; 17 marzo 180). Imperatore Aurelio Commodo (180-193), che conclude la pace con i barbari. Governo quasi monarchico e antisenatoriale.

180 d. C.

Elio Aristide e Massimo di Tiro.

Celso scrive il Discorso vero contro i cristiani (180 ca).

Cartagine: morte di dodici martiri scillitani (17 luglio 180); si conservano gli Atti del loro martirio (BHL 7527), tra i migliori documenti della letteratura agiografica africana, Gli Atti di questo martirio costitui scono il primo documento cristiano scritto in latino e manifestano la diffusione del cristianesimo anche all'interno dell'Africa. Teofilo di Antiochia scrive i tre libri Ad Autolico (180-183).

Melitone, fecondo scrittore e apologeta, di cui Eusebio riporta un lungo elenco di opere ed anche frammenti dell'apologia a Marco Aurelio, è vescovo di Sardi in Asia Minore.

Commodo). Difende i cristiani dalle accuse solite (ateismo, cene tiestee cioè incesto e cannibalismo) e sostiene la verità del cristianesimo sulla base dell'alta moralità della vita dei cristiani. Imposta per la prima volta una prova razionale dell'unicità di Dio. Ha scritto certamente sulla risurrezione (Supp. 37, 1), ma alcuni sono incerti nell'attribuirgli il De resurrectione, l'opera conservata.

Il Discorso vero di Celso è la prima opera polemica sistematica contro i cristiani, e ci è pervenuto grazie alla critica fattane da Origene nel Contro Celso. L'opera di Teofilo, in tre libri, è una difesa del cristianesimo in cui compare per la prima volta il termine «trinità» per designare le tre persone divine. Inoltre offre il primo commento cristiano all'inizio della Genesi e viene argomentata l'esistenza del Dio invisibile dalle opere visibili del creato.

i Di Melitone è stato pubblicato recentei mente, da testi papiracei, il discorso Sulla Pasqua, raro esempio della predicazione del a Il secolo. L'omelia commenta Ex. 12 con una teologia essenzialmente orientata sui

# Avvenimenti ecclesiastici

### Morte di Teofilo di Antiochia (185 ca). Ireneo di Lione scrive l'Adversus baereses (180 ca-185 ca).

Papa Vittore (189-199) interviene nella controversia pasquale con le chiese dell'Asia. Le chiese di Roma e Alessandria celebrano la Pasqua di domenica, quelle della provincia dell'Asia il 14 del mese di Nisan (cioè non legata al giorno della settimana).

Nascita di Origene ad Alessandria dal cristiano Leonide (185).

Lione: muore il vescovo Potino, novantenne; Ireneo, prete della chiesa di Lione, in missione a Roma da papa Eleutero, latore di una lettera commendatizia in favore dei montanisti.

Teodoto di Bisanzio diffonde a Roma il «monarchianesimo dinamistico» o adozionismo, eresia che interpreta l'unità di Dionegando la natura divina del Cristo (190 ca). Conversione di Tertulliano (190 ca).

Morte di Luciano di Samosata ad Atene. Persia: re Vologese IV (192-207/208). ratore Pertinace, ucciso il 28 marzo. Didio

Uccisione di Commodo (1/1/193). Impe-

Giuliano a Roma (ucciso subito); sostitu-

zione dei pretoriani con i legionari. Pc-

Clemente insegna e scrive ad Alessandria, forse come successore nella scuola di Panteno.

scennio Nigro a Bisanzio; Clodio Albino

in Britannia; Settímio Severo (193-211) a

Pescennio Nigro a Isso. Vittoria su Albino

a Lione (Lugdunum) (197). Guerre con-

Carnuntum in Pannonia, nel 194 vince

Tertulliano: Adversus Indaeos (196?).

# Aspetti dottrinali e culturali

rapporti tra i due Testamenti nell'ambito di una stessa storia della salvezza.

Irenco scrive l'Adversus haereses forse a richiesta di un vescovo, che gli aveva domandato informazioni sugli errori degli gnostici. L'opera di Irenco, in 5 libri, giuntaci in latino, è un documento prezioso per la conoscenza delle varie forme di gnosticismo e dello sviluppo della dottrina cattolica. Ireneo sostiene che la vera gnosi è quella tramandata dalla Chiesa.

Ireneo: Demonstratio apostolica, in 100 brevi capitoli, conservata in traduzione atmena scoperta nel 1904.

A Diogneto, breve apología di ignoto autore, forse della fine del II sec.; un pagano pone dei quesiti ad un cristiano, che risponde con una critica al paganesimo ma soprattutto esponendo l'identità dei cristiani e i loro rapporti con il mondo.

L'opera di Tertulliano è complemento di una disputa tra un cristiano e un proselito giu-

tro i Parti con Caracalla fino a Seleucia. Osroene e Mesopotamia province romane (198-200); Nisibi colonia. Riforma dell'esercito, che acquista maggiore importanza; svalutazione del denario. Caracalla Augusto.

Tertulliano: Ad nationes (primavera 197).

Dopo l'arrivo del nuovo proconsole (lugho), persecuzione dei cristiani a Cartagine.

L'Ad martyras, una specie di lettera aperta di Tertulliano ai cristiani ritenuti in prigione in attesa del martirio, per incoraggiarli.

Tertulliano compone l'Apologeticum (fine 197, inizio 198).

Costruzione delle catacombe cristiane nell'aerea suburbana di Roma. La loro gestione viene organizzata secondo la forma dei collegia funeraticia.

Roma: Zefirino papa (199-217).

Minucio Felice scrive il dialogo l'Octavius (200 ca).

Il De praescriptione baereticorum di Tertulliano. In questi anni anche il De testimonio animae e il De spectaculis.

tica. Influsso nella corte della moglie, Giulia

Domna, di Emesa. Diffusione dei collegia.

Accentuazione di un governo assoluto; fi-

scalismo; importanza dei militari nella poli-

Origene (203 ca) è chiamato dal vescovo Demetrio a dirigere la scuola catechetica di Alessandria.

daico ed espone i punti più importanti della controvetsia giudaico-cristiana. La fonte principale è il Dialogo con Trifone di Giustino.

Gli scritti apologetici tertullianei articolano la difesa del cristianesimo secondo gli schemi e lo stile della retorica latina classica. L'Ad nationes è un tentativo di convincere i pagani della loro ignoranza volontaria del cristianesimo, ed è una confutazione sistematica della teologia pagana.

La data dell'Apologeticum costituisce un utile termine «post quem» per datare le opere letterarie cristiane coeve in lingua latina, a cominciare dall'Octavius di Minucio Felice. Esso, capolavoro di Tertulliano, è un'appassionata difesa dei costumi e delle credenze cristiani, alternata dalla critica verso il comportamento pagano.

Octavius: dialogo fra tre amici ad Ostia: Cecilio, pagano; Ottavio e Minucio cristiani. Rievocazione della loro conversazione e della conversione di Cecilio.

Tertulliano, il De prescriptione: sul diritto di possedere e quindi di interpretare le Sacre Scritture, riservato non agli eretici, ma solo alla chiesa, che ne è erede per via di trasmissione legittima. De spectaculis: condanna dei giochi del circo, dello stadio e dell'anfiteatro e proibizione per i cristiani di parteciparvi.

Roma: Arco di Settimio Severo.

Guerre in Britannia (208-210).

# Avvenimenti ecclesiastici

Passio Perpetuae et Felicitatis, archetipo di atti e passioni di martiri cristiani (203).

Tertulliano: Scorpiace (203?); De cultu feminarum (203/206); il De idololatria (303/306: Braun); 200/206: De baptismo; De paenitentia; Adversus Marcionem (III edizione), con l'aggiunta dei libri IV e V (207/208); nello stesso periodo anche De carne Christi e De resurrectione.

Entra nella prassi ecclesiastica la venerazione delle reliquie, nata dal culto dei martiri (fine II sec.).

Tertulliano: De anima (210 ca); Adversus Valentinianos (208/211); De corona, sull'incompatibilità tra servizio militare e cristianesimo (211); De exbortatione castitatis; De virginibus velandis (211/212); Ad Scapulam (212) scritto dopo l'eclissi di Utica (14 agosto 212), sorta di letteta aperta, di natura apologetica, indirizzata al proconsole Scapula che aveva cominciato a petseguitare i cristiani.

Tertulliano aderisce al montanismo e si separa dalla chiesa cattolica (213). De fuga in

# Aspetti dottrinali e culturali

La Passio Perpetuae riferisce l'arresto di Perpetua, insieme ad altri catecumeni, i fatti successi nel carcere, il giudizio, l'esecuzione e le visioni di Saturo che si era nascosto spontaneamente tra i detenuti.

Tertulliano, De idololatria: contro ogni pratica idolatrica e contro ogni attività e mestiere che ne venga a contatto.

Il De baptismo affronta per la prima volta una serie di problemi relativi al battesimo cristiano: la sua necessità, i suoi effetti, l'invalidità di quello amministrato dagli eretici. Nel De resurrectione mortuorum, Tertulliano parla della seconda venuta di Cristo, della salvezza dell'elemento corporeo, destinato a ricongiungersi all'anima, dell'esigenza del giudizio e della necessità della risurrezione.

Nel De anima Tertulliano sostiene una certa corporalità dell'anima e il traduciane-simo. Dopo tale data diviene più rigorista, rigettando posizioni disciplinari in precedenza sostenute, e aderendo al montani-

Il De virginibus velandis; intorno alla necessità che le vergini portino il velo non solo in chiesa, ma in ogni luogo pubblico.

L'Adversus Praxean è una preziosa testimonianza per la conoscenza della dottrina monarchiana nella dicitura patripassiana («Il

210 d, C,

Morte di Settimio Severo a Eburacum

(York) (4/2/211), Imperatori: Caracalla

(211-217) e Geta, ucciso nel 212. La Consti-

tutio Antoniniana: cittadinanza a tutti i cit-

tadini liberi dell'impero (212); fiscalismo,

svalutazione monetaria,

Ammonio Sacca, neoplatonico; il giurista

Papiniano.

Roma: Terme di Caracalla.

figlio di Giulia Soemía e nipote di Settimio Guerra partica (216-217). Uccisione di Caracalla a Carre in Mesopotamia da parte di Macrino (217-218), deposto dall'esercito. Vario Avito, detto Elagabalo (Eliogabalo), Severo, è imperatore (218-222). Importanza delle donne siriache alla corte; Giulia Domna, Giulia Soemia e Giulia Матьса. Adozione del cugino Severo Alessandro, figlio di Giulia Mamea, sorella di Giulia Soe-

Clemente Alessandrino termina gli Stromati (215).

(217-222). Tertulliano re di Osroene; si sacristianesimo (216). (217/222): De pudicitia. Morte di Abgar IX, rebbe convertito al Roma: Callisto papa

e condannato da papa Sabellio a Roma: vien Callisto (220 ca). Uccisione di Elagabalo e della madre (222). Severo Alessandro imperatore (222-235).

Elagabalo ha una pratica religiosa sincretista e persegue una política di tolleranza religiosa. In Persia inizia la dinastia dei Sassanidi

Ulpiano giurista. Dione Cassio, storico.

(226-652): Ardashir I (226-242).

Tolleranza religiosa.

220 d. C.

"bella Sesto Giulto Africano costruisce la biblioteca" presso il Pantheon (227)

somma, fu Gesù Cristo», cap.1). Espone Padre medesimo discese nella Vergine, egli nacque da lei, egli sofft, egli medesimo, inanche la dottrina trinitaria cattolica.

persecutione (la fuga durante la persecu-

zione non è ammissibile); Adversus Praxean

(213 ca)

volta ai pagani a convertirsi); Pedagogo, in tre libri, presenta la persona e l'ufficio del tico in un unico libro (una esortazione rimorale sia in generale che sotto gli aspetti pratici; gli Stromati, in sette libri (una sorta mondo e della teologia annunziata all'inizio teriale utilizzato in altre opere o appunti del IV libro); l'omelia Quis dives salvetur; pedagogo (logos) ed espone i principi della di vasta opera preparatoria e introduttiva alla trattazione sistematica dell'origine del Excerpta ex Theodoto (una raccolta di ma-Opere di Clemente di Alessandria: Protreppersonali) e le ecloghe profetiche.

Per Sabellio e i suoi seguaci esiste un solo Dio che si manifesta come Padre nell'A. T., come Figlio nell'incarnazione, come Spirito Santo, effondendosi sugli apostoli a Pentecoste (= tre modi: modalismo, è un nome moderno; gli antichi dicevano sabelliani). La dottrina di Bardesane è giunta a noi grazie al Libro delle leggi dei paesi del discepolo Filippo. La «casa cristiana» a Dura Europos, primo edificio cultuale cristiano da noi conosciuto.

Guerra contro i Persiani (231-232).

230 d. C.

Uccisione di Severo Alessandro (235). Massimino il Trace imperatore (235-238). 235-270: periodo di anarchia militare.

238: in Africa imperatore Antonio Gordiano, insieme al figlio Gordiano II: quest'ultimo viene ucciso e il padre si suicida. Uccisione di Massimino il Trace ad Aquileia. Imperatori insieme: Calvino Balbino e C. Pupieno Massimo; uccisi. Imperatore Gordiano III (fine 238-241).

# Avvenimenti ecclesiastici

Roma: Ponziano papa (230-235).

Origene lascia Alessandria per Cesarea di Palestina (230). Nel 231 circa si reca in Grecia. Insegna e scrive molto; predica anche in chiesa da semplice presbitero. Alessandria: Dionigi (fine II sec.-265 ca), il discepolo di Origene, dirige la scuola catechetica.

# Aspetti dottrinali e culturali

Origene è forse l'autore più prolifico dell'antichità.

Origene contribuisce notevolmente alla sistemazione dottrinale del cristianesimo antico, attraverso concetti neoplatonici e servendosi dell'esegesi biblica.

Opere esegetiche: Hexapla, una edizione del testo biblico dell'A. T. in sei colonne (ebraico in caratteri ebraici, ebraico traslit-terato, le versioni greche di Aquila, di Simperduti: Commento a Giovanni (ci restano 8 libri su 25 scritti); Commento a Matteo, in traduzione latina; Commento al Cantico dei mentari biblici, molti dei quali sono andati rea (se ne conoscevano 574, ne restano 300 circa, la maggioranza in traduzione latina di De principiis, in quattro libri, scritto ad Alessandria intorno al 220 (ci è pervenuto (principi o verità) teologici fondamentali; maco, dei Settanta, di Teodozione); Com-Cantici (giuntoci parzialmente in latino); intero nella traduzione di Rufino): è la prima trattazione sistematica di alcuni punti Disputa con Eraclide dove Origene chiarifica numerosi aspetti della cristologia, della Commento ai Romani (in latino 10 libri su 15); moltissime Omelie pronunciate a Cesa-Rufino e di Girolamo). Opere dogmatiche:

Persecuzione di Massimino il Trace (235). Papa Ponziano è deportato in Sardegna, dove muore (235); gli succede Antero (235-236). Roma: Fabiano papa (236-250).

5). preghiera, dell'anima; La preghiera (studio ha, importante sulla preghiera cristiana); Esortazione al martirio, indirizzata ad Ambrogio e Protocteto, dove si rivela il pensiero di Origene sul martirio; Sulla Pasqua, in due libri, scritto verso il 245. Il Contro Celso (248), confutazione in otto libri degli attacchi del filosofo pagano Celso espressi nel Discorso vero contro il cristianesimo, è l'opera apologetica più importante dell'anti-chità cristiana.

Dopo il 235 Ippolito, scrittore romano di lingua greca, scrive la Confutazione (Elenchos) di tutte le eresie, detta anche Philosophumena. Egli non può essere confuso con il prete romano omonimo deportato in Sardegna nel 235.

Battesimo di Cipriano (246?) e l'Ad Donatum, che spiega come egli ha lasciato la vita peccaminosa pagana e si è rigenerato in Cristo. Dionigi diviene vescovo ad Alessandria (247). Cipriano vescovo di Cartagine (249).

Erodiano di Siria, funzionario a Roma, compone le Storie dell'Impero dopo Marco, che narrano il periodo 180-238 d. C.

Plotino (204-270), discepolo di Ammonio Sacca e amico di Gordiano III e poi di Gal-

Guerra sul Danubio; quindi sul fronte persiano (242) a Resaina. Uccisione di Gordiano III (244); Giulio Vero Filippo, detto

Pace con Shapur L Guerre contro i Goti in

Dacia.

l'Arabo, è imperatore (244-249).

to di L'Elenchos vuol essere una confutazione ilembilo il rifiorire di una scuola filosofica pagana.

Catacombe di Domitilla: cappella del Buon Pastore. Mani, amico di Shaput, fonda il manichei-

SIDO.

### 240 d. C.

Dacia,

Guerre contro Goti e Carpi sul Danubio in

Filippo vinto da G. Messio Decio presso Verona. Decio imperatore (249-251). Millenario di Roma (248).

Decio vinto dai Goti ad Abritto (giugno 251). Succede Ostiliano, figlio di Decio; che lo adotta. Ostiliano muore di peste (251), che si diffonde in molte parti dell'impero. I Goti in Asia; Shapur arriva ad An-Treboniano Gallo acciamato imperatore, tiochia.

250 d. C.

Treboniano ucciso da M. Emilio Emiliano, imperatore (253), vinto a sua volta da P. Licinio Valeriano, imperatore (253-259). Invasioni al nord di Franchi ed Alamanni, fermati da Gallieno, ma nel 258 invadono parte dell'occidente. Gli Alamanni vinti a Milano (259). I Sassanidi di Shapur in zioni; distruzione di Dura-Europos (256); oriente invadono più volte l'impero, giungendo in Cappadocia e Antiochia; deporta-Valeríano è sconfitto presso Edessa e fatto prigioniero dai Sassanidi (260).

Persecuzione di Decio, che emana un editto generale (fine 249) con cui si ordinava ai cittadini romani di partecipare ad una sup-plicatio. Molti lapsi. Avvenimenti ecclesiastici

(251-253). Novaziano, prete romano, gli si Papa Fabiano viene martirizzato (250). Solo quattordici mesi dopo gli succede Cornelio oppone e viene eletto antipapa, dando origine alla chiesa scismatica dei novaziani. Cornelio affronta la questione di Novaziano in un sinodo romano.

Papa Lucio I (253-254), appena eletto è esiliato; gli succede Stefano I (254-257), che Questione dei lapse il De lapsis di Cipriano. Morte di Origene, in prigione al tempo di muore martire. Numidia: molti cristiani rapiti padocia; la chiesa romana manda aiuti per il da barbari; Cipriano invia aiuti per il loro riscatto (Ep. 62). Goti fanno prigionieri in Caploro riscatto (Basilio Ep. 70, Ad Damasum). Concili di Cartagine (255/256) sul ribatte-Decio, a Tiro (254?). Papa Lucio I (25)

Persecuzione di Valeriano (257/258). Roma: morte di papa Sisto (257-258) e il Lorenzo; quindi papa diviene Dionigi (258-268). Cartagine; morte simo degli eretici. di Cipriano (258). diacono tomano

Nel De trinitate Novaziano combatte i monarchiani. Non usa il termine trittistes e non chiama lo Spirito Santo né Dio né persona.

problema della penitenza. La soluzione di Cipriano: i lapsi debbono sottoporsi ad una seguito possono ricevere l'imposizione delle Con la persecuzione di Decio si acuisce il adeguata penitenza e fare la pubblica confessione della colpa nella comunità; solo in mani ed essere riammessi all'eucarestia.

pitture del Buon Pastore e della Madonna Catacombe di Priscilla sulla via Salaria con con il Bambino.

battezzato fuori della chiesa. A tale prassi e Cipriano, in accordo con una parte della tradizione africana, ribattezza chi è stato stiene essere sufficiente la sola imposizione dottrina si oppone papa Stefano, che so-

persone divine, a Roma invece quella a metesprimere la distinzione nella Trinità. La c'è la tendenza a rilevare la distinzione delle proprio ed è usato con l'intento di meglio questione dei due Dionigi: ad Alessandria a scrive la sua Apologia. Egli ammette che il suo linguaggio è imdivina (fondamental-Dionigi di Alessandri tere in risalto l'unità mente monarchiana).

Alessandria: peste (259 ca); grande zelo dei cristiani per gli appestati (Eusebio HE

L'imperatore Gallieno emana un editto di estítuisce i beni confitolleranza religiosa e r scati. Gallieno unico imperatore. Riforme militari. Gallia e Spagna con Postumo (+268), indipendente; ribellioni in oriente; Settimio Ode-Porfitio allievo di Plotino; le Enneadi.

260 d. C.

Secondo certi calcoli ci sono círca sei mi-Taumaturgo (dopo il lioni di cristiani nell'Impero. Morte di Gregorio il

nato, corrector totius orientis per la difesa

contro i Parti e i Goti, residente a Palmira, as-

sasamato nel 267; gli succede Zenobia, con il

figlio Vaballato, che allarga il dominio.

Di nuovo invasioni barbariche, Ribellione di

Aureolo a Milano (268). Uccisione di Gal-

lieno (268). Imperatore M. Aurelio Claudio,

detto poi il Gotico (268-270). Guerre con i

che condanna Paolo di Samosata vescovo della città (268). Felice I (269-274) risponde alla lettera dei membri del concilio di Antiochia (268), che avevano del Ponto condannato Paolo di Samosata 264), evangelizzatore Concilio di Antiochia

Sinodo di Roma (260) mentre è papa Diodria, Dionigi, per errori cristologici. Il connigi: alcuni cristiani della Pentapoli libica avevano denunciato il vescovo di Alessancilio condanna tanto il sabellianesimo che il triteismo (la questione dei due Dionigi),

nesímo di tipo adozionista. Il Logos è solo una dynamis, facoltà opetativa di Dio, e non il Figlio di Dio, che invece è l'uomo Gesù, Paolo di Samosata sostiene un monarchianel quale il Logos ha preso dimota.

> Claudio il Gotico muore a Sirmio per peste (270), Imperatore L. Domízio Aureliano (270-275); rivolta dei Bacaudae in Gallia; Aureliano vince i barbari che stavano invadendo l'Italia. Le Mura Aureliane a Roma.

barbari nei Balcani. Invasione della Grecia

(267). Epidemia di peste.

270 d. C.

forma di filosofo se-Antonio inizia in Egitto la sua vita ascetica. è rappresentato sotto

filosofo di S. Maria Antiqua (Roma), uno dei primi sarcofagi cristiani, dove il defunto Papa Eutichiano (275-283). Sarcofago con

# Aspetti dottrinali e culturali

# Avvenimenti ecclesiastici Avvenimenti civili

# duto col rotolo, affiancato dalla figura di un

orante (la moglie) (275 ca). bia e riunificazione dell'oriente (272/273) e Abbandono della Dacia. Vittoria su Zeno-

Il culto solare diventa ufficiale nell'impero: festività 25 dicembre. I mestieri diventano glio: re Hormuzd I (Ormisda) (272-273). Morte di Shapur I (272); gli succede il fiereditari

dell'occidente (274).

Roma: tempio di Sol invictus.

Porfirio: il Contra Christianos. Morte di Mani (274/277).

(275). Imperatore M. Claudio Tacito (275-276), che muore a Tyana in Cappadocia Uccisione di Aureliano presso Bisanzio (giugno 276). Floriano imperatore, quindi Probo (276-282). 277-278: guerre contro i barbari nel centro Europa (Franchi, Alamanni, Burgundi, Senoni, Vandali). Uccisione di Probo (282). Imperatore Caro Aurelio Valerio Diocleziano (284-305). Imperatori i figli: Carino in occidente e Nu-(282-283), che occupa Seleucia-Ctesifonte. meriano in oriente (+284). Imperatore C. Guerra civile; uccisione di Carino (285).

Massimiano, con titolo di Cesare, in Gallia per domare la rivolta dei Bacaudae (285);

Papa Caio (o Gaio) (283-296).

A Massimiano il titolo di Augusto (286). combatte i Germani (fino al 288). Ribellione di Carausio in Britannia.

Incontro di Milano (289): Diocleziano Jovius fissa la residenza a Nicomedia, Massimiano Herculius fissa la residenza a Mi-

Costanzo Cloro contro Carausio.

290 d. C.

Tetrarchia (293) con i due Cesari: Costanzo Cloro per l'occidente, Galerio Valerio Massímiano per l'oriente.

Arnobio,

Costanzo Cloro vince i ribelli in Britannia.

Gregorio Illuminatore.

Galerio contro i Sassanidi di Narsete (296-298) e riconquista della Mesopotamia. Trattato di pace favorevole ai Romani.

Persecuzione contro i manichei (297).

vince tra potere civile (praesides) e potere militare (duces); riforme finanziarie e fiscali. Riforme amministrative: 12 diocesi rette da Il consilium principis praticamente sostituivicarii e 87 province. Distinzione nelle prosce il senato.

Egitto: insurrezione repressa da Diocleziano (296).

Roma: 298 inizio della costruzione delle terme di Diocleziano.

Nascita di Pacomio (292 ca).

tazione del culto e dei riti della religione pa-Arnobio scrive l'Adversus Nationes, confu-Onomasticon di Eusebio di Cesarea. Papa Marcellino (296-304). Conversione di

впв Evangelizzazione dell'Armenia da parte di Conversione di Tiridate, re dell'Armenia.

Editto dei prezzi (301) calmiere dei prodotti e dei servizi.

300 d. C.

Diocleziano visita Roma (302).

Abdicazione di Diocleziano e Massimiano Daia (oriente) e Flavio Severo (occidente). (1/5/305). Augusti: Galerio (oriente) e Costanzo Cloro (occidente). Cesari: Massimino Morte di Porfirio (305?).

Guerra tra i successori di Diocleziano e Massimiano. Morte di Costanzo Cloto sto. Ribellione a Roma di Massenzio, figlio (306) e il figlio Costantino acclamato Augudi Massimiano (306).

gusto, Costantino come Cesare; oriente: Galerio come Augusto, Massimino Daia Morte di Severo (307), Convegno di Carnuntum (308): occidente: Licinio come Aucome Cesare.

Inizio della basilica di Massenzio.

Morte di Massimiano (310); morte di Galerio (311). Costantino si sposta in primavera senzio a Ponte Milvio (28 ottobre 312); a Milano, in estate ad Aquilcia; vince Masentra in Roma il 29 ottobre e viene riconosciuto dal senato come il primo Augusto, ed è unico impetatore di occidente.

### enti ecclesiastici Avvenim

comba di Priscilla e pitture nella catacomba

Pitture nell'Ipogeo degli Acilii nella cata-

Aspetti dottrinali e culturali

Roma. Trasformazione di una casa sul Celio

in «domus ecclesiae» (poi SS. Giovanni e

opere: Cronaca, prima edizione; Contra Ie-

roclen; Canoni sui vangeli; i primi sette libri

della Storia Ecclesiastica, prima dello scop-

pio della persecuzione.

Eusebio di Cesarea ha già scritto diverse

di Pietro e Marcellino, sulla Via Labicana a

Diocleziano: quattro editti (303/304). Nu-Cosma e Damiano, Maurizio, Genesio, ecc. Il problema dei traditores. Egitto: inizio Conversione di Lattanzio verso il 300. Nascita di Atanasio (300 ca). Persecuzione di merosi martiri, tra cui: Agnese, Sebastiano, (305/306), che procede alle sue ordinazioni dello scisma del rigorista Melizio di Licopoli costruendo una chiesa parallela a quella cattolica, 305 circa: nascita di Damaso, il cui padre si chiamava anche Damaso.

Paolo).

Dei monaci si uniscono ad Antonio nella vita eremitica. Ilarione lo visita e ritorna a Gaza (308).

Papa Marcello I (308-309); quindi Eusebio (309-310).

314). Importante per conoscere la chiesa spagnola di quel periodo e la diffusione del Concilio di Elvira in Spagna (prima del cristianesimo. Papa Milziade (311-314). Antonio abate si reca ad Alessandria per incoraggiare i mar-

Editto di libertà religiosa da parte di Gale-Morte di Metodio di Olimpo, mattire a rio (311).

Muote martire a Nicomedia Luciano di An-Eubea (311).

Luciano è stato considerato iniziatore della

Metodio, avversario di Origene, critica nel stenza delle anime. La sua opera principale De resurrectione la dottrina della preesiè il Simposio, dialogo sulla verginità.

Milano: incontro tra Costantino e Licinio; Licinio sposa Costanza, una sorellastra di Costantino. Costantino ritorna in Gallia; Licinio sconfigge Massimino Daia (313); è unico imperatore di oriente. Nicomedia, 13 giugno: Litterae Licinii. Anche Massimino pubblica una costituzione di libertà per i cristiani (Eusebio, HE 9,10,7-11).

tiochia (7/1/312), maestro di Ario e di Eusebio di Nicomedia. Nel corso dell'anno una serie di misute a favore della chiesa cattolica da parte di Costantino.

Inizio dello scisma donatista in Africa (312). A Ceciliano viene contrapposto a Cartagine Maiorino, a cui succederà Donato.

Il cosiddetto editto di Milano (9/1/313) emanato da Costantino e Licinio: il documento prevede libertà di culto e restituzione dei beni confiscati alle comunità cristiane. Il clero esente dai munera (313).

Roma: concilio per la questione donatista (313); vi partecipano vescovi dell'Italia e della Gallia.

Eusebio vescovo di Cesarea di Palestina.

Arles: concilio sulla questione donatista (314), convocato dall'imperatore Costantino. Papa Silvestro (314-335).

Lattanzio a Treviri per educare Crispo, figlio di Costantino.

Condanna e persecuzione dei donatisti (315/316).

Roma: costruzione dell'Arco di Costantino

(315).

Anno 318: Roma celebra i vicennalia; il 23

ottobre Costantino è a Milano.

Permessa la manumissio in ecclesia (316). Concessa l'audientia episcopalis (23/6/318). Pacomio (ca 292-347), soldato egiziano convertito, fonda il suo primo monastero, iniziando il monachesimo cenobitico. Quindi fonda i monasteri di Tabennisi (320 ca) e di Pbou (328 ca?).

scuola di Antiochia, d'indirizzo letteralista, in opposizione all'allegorismo alessandrino: ma i dati a nostra disposizione non autorizzano questa deduzione.

Eusebio di Cesarea: Martiri della Palestina (la recensione lunga) (311).

Lattanzio scrive le Divinae Institutiones (306-313), in sei libri; tra il 318 e il 321 compone il De mortibus persecutorum per testimoniare alle generazioni future la giustizia vindice di Dio, che travolge con la sua punizione tutti i principi persecutori dei cristiani.

Le due opere apologetiche di Eusebio: Preparazione evangelica e Dimostrazione evangelica, l'una indirizzata ai pagani l'altra agli ebrel, ma che hanno di mira anche Porfirio (312-320). 314: processo sotto la presidenza di Cresto di Siracusa, con la presenza di Ceciliano di Cartagine e dei suoi accusatori. Il concilio fa sue le decisioni del concilio di Roma del 313, riconoscendo l'innocenza di Ceciliano; inoltre affronta diverse questioni: la data della pasqua, il battesimo, le ordinazioni, ecc.

### Avvenimenti ecclesiastici

#### libato (320). cembre: abolizione delle immunità curiali per gli ebrei (CTh 16,8,3); Costantino vince Lici-nio ad Adrianopoli e Crisopoli (323/324). Anno 321: 18 aprile (CTh 4,7,1): manumissio bertà di culto per i donatisti; 23 giugno: legge in ecclesia; 5 maggio: condono dell'esilio e lisulla episcopalis audientia (CTh 16,2,4); 11 di-325: inizio della costruzione della nuova ca-

bra i vicennalia (25 luglio). Uccisione della 326: Costantino a Roma il 18 luglio, vi celemoglie Fausta. Lascia Roma alla fine di settembre per sempre. Prefetto urbano il pa-Da Roma Elena, madre di Costantino, si gano Anicio Giuliano (26 nov. 326).

zione di vari edifici cristiani; verso il 328 morte di Elena (a Nicomedia?): il suo corpo reca a Gerusalemme e promuove la costruviene portato a Roma.

Abolizione delle leggi augustee contro il ce-

festivo per i tribunali e della Georgia; S. Nino. La chiesa cattolica può ricevere delle donazioni (321 Evangelizzazione Legge del riposo nelle città (321). ]

Alessandria: sinodo contro Ario (323), che era nato verso il 260 e aveva aderito allo scisma meliziano.

Nicea (ora Isnik): il primo grande concilio stantino, il quale condanna Ario e redige (ecumenico) convocato dall'imperatore Co-Proibizione dei giochi gladiatori (325). una formula di fede (simbolo niceno).

Editto contro gli eretici (326), che sono esclusi dai benefici del clero.

Costantino chiede ad Eusebio 50 copie Atanasio succede ad Alessandro come vescovo di Alessandria (328).

lizza l'Etlopia. Conversione del re Ezana Frumenzio, ordinato da Atanasio, evangedella Sacra Scrittura (328). (forse più tardi).

# Aspetti dottrinali e culturali

cesso al Papa: Basilica Lateranense (dopo il Roma: il Palazzo di Massenzio viene con-320). Nel 324 inizio della costruzione della basilica di S. Pietro, dedicata nel 340,

Storia Ecclesiastica di Eusebio (323 ca per la redazione definitiva). Essa, pur mancando di una rielaborazione personale, raccoglie numerosi documenti, altrimenti sconosciuti. Ha un evidente intento apologetico.

sta in queste parole: «dalla sostanza del Padre» e «Dio vero da Dio vero, generato L'originalità polemica della «fede di Nicea» non creato, consostanziale (bomoousios) al Padre». La «fede di Nicea» resterà la regola dommatica invocata da tutti gli altri concili ecumenici della chiesa antica. Di Eustazio ci resta Sulla pitonessa di Endor gene per l'allegorismo. In altri frammenti si (1 Sam. 28), in cui critica fortemente Oridimostra un monarchiano modetato, e distingue nell'unica natura divina i prosopa del Padre e del Figlio, ma considera il pro-Questo concilio o un altro posteriore presieduto da Eusebio di Cesarca ha promulgato 25 canoni per regolare i rapporti tra sopon solo come un modo di atteggiatsi. diacono, presbiteri e vescovi all'interno di una stessa diocesi e tra le diocesi.

nopoli, la Nuova Roma (11 maggio 330, che diviene giorno anniversario della città). Si scono di nuovi, ma si edificano anche tre Riti di dedica della nuova capitale Costanticonservano i templi pagani e se ne costrui-

Goti vinti (332). Costantino condanna gli ariani: sono da considerarsi come porfiriani e i loro libri da distruggersi. In Armenia scompare Tiridate: territorio conteso tra Romani e Sassanidi.

Mosaici della villa costantiniana di Antiochia (ora al Louvre).

nuncia il suo discorso dei tricennalia per Durante il concilio di Tiro, Eusebio pro-Costantino,

Spagna, Gallia, Britannia; Costante I (337-350): Italia, Illírico, Africa; Costanzo II Morte di Costantino (22/5/337), battezzato Inizio di una guerra contro i Persiani (336). da Eusebio di Nicomedia, a 63 anni. I figli sono imperatori: Costantino II (337-340); (337-361): Asia, Siria, Egitto. Costantino II ucciso ad Aquileia dal fratello Costante (340). L'impero diviso tra i due fratelli restantí.

Costante condanna l'adulterio «sacrilegio

commesso contro le nozze» (CTh 9,36,4).

Costantino protegge i vescovi ariani. Atanasio si reca in Tebaide (330), Macario a sorgere dei monasteri Sceti. Cominciano a in Palestina.

Giovenco compone la prima opera poetica

cristiana, Evangeliorum libri IV, trasposi-

zione poetica soprattutto di parte del van-

gelo di Matteo, in forma parafrastica

festa del Natale il 25 A Roma si celebra la dicembre,

Sarcofago dogmatico dei Musei Vaticani,

con storie del Vecchio e del Nuovo Testa-

mento.

I decurioni non possono entrare nel clero

danna di Atanasio, esiliato in Gallia, dove fa Concilio (Latrocinio) di Tiro (335): conconoscere la vita monastica.

Morte di papa Silvestro (335); gli succede Marco (336); quindi Giulio I (337-352). chiesa dell'Anastasi a Consacrazione della Gerusalemme (335).

Morte di Ario (336 ca).

Pacomio pone la sua residenza a Pbou (337); Antonio visita Alessandria e il deserto della Cartagine: concilio donatísta, con la partecipazione di oltre 270 vescovi (336). Nitria; fondazione delle Celle (338).

Gli imperatori Costantino e Costante a favore di Atanasio, Costanzo appoggia gli ariani. Persia (339): persecuzione dei cristiani da parte di Shapur II.

Atanasio a Roma (340). Maria, sorella di Pacomio, fonda un monastero femminife. (Encaeniis) (341). Ulsacrato vescovo a Co-Morte di Eusebio di Cesarca (340 ca). fila (311 ca-383), con Sinodo di Antiochia

Guerra contro i Franchi in Gallia e i Pitti in Britannia. Costanzo: campagna contro i Persiani in Mesopotamia: 12 agosto ad Edessa. Roma; probabile abbandono del tempio dei Fratres Arvales; Egitto: morte dell'ultimo toro sacro Buchis.

Costante interdice ai pagani i sacrifi (CTh 16,10,2), decisione presa sicuramente in accordo con il fratello Costanzo (anno 341). Ucciso il vescovo di Seleucia-Ctesifonte; petsecuzione dei cristiani nell'impero persiano.

Grande terremoto ad Antiochia e in oriente.

### Avvenimenti ecclesiastici

stantinopoli da Eusebio di Nicomedia, si dedica alla diffusione del cristianesimo di confessione ariana tra i Goti.

Esenzione del clero dalle contribuzioni curiali (342). Sinodo di Serdica (Sofia, 343), voluto dall'imperatore.

Macedonio, vescovo di Costantinopoli, che darà il nome al macedonianismo (344).

Morte di Afraste il Siro (345 ca), primo Padre della chiesa siriaca, soprannominato il Saggio persiano.

Morte di Pacomio (347). Nascita di Girolamo e di Rufino (347 ca). Persecuzione dei donatisti da parte dell'imperatore Costante (347). Firmico Materno della Sicilia; vive per lo più a Siracusa. Catechesi di Cirillo di Gerusalemme, predicate da semplice prete o appena ordinato vescovo (348 ca). Concilio di Cartagine (348) contro i donatisti.

# Aspetti dottrinali e culturali

Il concilio di Serdica è indetto per dirimere le contese tra vescovi orientali e occidentali, questi capeggiati da Ossio, sulla controversia ariana. Dopo l'abbandono degli orientali, gli occidentali proseguono da soli, approvando canoni disciplinari e un documento dottrinale, senza l'bomoussios.

Roma: costruzione di S. Agnese e di S. Co-

stanza. Mosaici di S. Costanza.

345: scritti di Afrate: 23 Trattati, (lettere o Omelie), detti che portano nei manoscritti il titolo di Dimostrazioni. I primi dieci scritti nel 337 sviluppano i temi classici della teologia e dell'ascesi cristiana; gli altri 13, la cui redazione risale al 343/345, sono in maggioranza dedicari alla polemica anticin maggioranza dedicari alla polemica anticina maggioranza dedicari alla polemica anticina maggioranza dedicari alla polemica anti-

giudaica.

Firmico scrive De errore profanarum religionum: combatte il paganesimo dell'epoca.

Ricorda agli imperatori (Costante è Costanzo) il grave dovere di distruggere la religione pagana. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi; sono 24: una introduzione (procatechesi), 18, indirizzate a coloro che nella prossima pasqua dovevano essere battezzati, si imperniano

Morte di Costante, ucciso da Magnenzio, che in Gallia si proclama Augusto; a sua volta è sconfitto da Costanzo II nel 353.

Apparizione degli Unni in Russia. Gallo decapitato a Milano (354).

rebus bellicis, un breve trattato anonimo ri-Giuliano associato al trono (355); 355 ca: De volto all'imperatore (o imperatori) su argomento riformistico-sociale e tecnico-militare. Giuliano combatte Franchi ed Alamanni (357).

Shapur II riprende le ostilità contro Roma (359).

Usfila traduce la Bibbia in gotico, opera che si rivela fondamentale sotto il profilo non Orsiesi si fa sostituire da Teodoro come capo della comunità pacomiana (351) solo religioso ma anche culturale.

Papa Liberio (352-366). Esiliato da Costanzo in Tracia (356) e sostituito da Felice II, ri-Tagaste da Monica e al suo ritorno (358). prenderà il suo posto Nascita di Agostino a Patrizio (354).

I vescovi vengono esentati dalla giurisdizione civile (355).

Conversione di Mario Vittorino a Roma Morte di Antonio in Egitto (355 ca). (355 ca).

Morte di Donato (355), che dà il nome al (355), che condanna Concilio di Milano donatismo, Atanasio.

Chiusura dei templi pagani e cessazione del culto (356).

(blasphemia sirmien-Atanasio scrive la Vita Antonii (357). Sirmio: sinodo ariano sis) (357).

Basílio, dopo essersi recato in Palestina e in Egitto, si ritira ad Annesi. Diffonderà la vita Altro sinodo (358/359), dove trionfa la dotcenobita, scrivendo anche norme monastiche. trina omeusiana.

sulla dertagliata spiegazione del simbolo in

uso a Gerusalemme, e 5 (mistagogiche) in-

Cronografo del 354: Fulvio Dionisio Filocalo, calligrafo di papa Damaso. dirizzate ai battezzati.

pensa che nel tempo presente essa è un piccolo corpo di salvati circondato da falsi cri-La concezione teologica di Donato è incentrata sul «resto». Senza abbandonare l'idea che la chiesa dovrebbe essere universale, stiani.

dendo l'bomoousios niceno, concepisce la nosce molto meglio la filosofia platonica Mario Vittorino scrive numerose opere sia prima della conversione sia dopo. Egli coche non la teologia cristiana; pur difen-Trinità come una doppia diade. 355: Ilario, Commento a Matteo. Vita Antonii: documento importante per far conoscere la vita monastica egiziana, in particolare in occidente.

tura e la distinzione di persone nel Padre e nel Figlio. Non parla molto dello Spirito Tra il 356 e il 360, il De Trinitate di Ilario di Poitiers, che rielabora in maniera originale i dati tradizionali; egli afferma l'unità di na-

Rifiuto dell'esercito della Gallia a recarsi ad aiutare Costanzo contro i Sassanidi. Giu-Morte di Costanzo (3/11/361) di malartia in Cilicia a 44 anni di età. Giuliano a 31 anni è liano acclamato Augusto (360). imperatore unico (361-363).

364), fa la pace rinunciando a parte del territorio, per esempio Nisibi, e l'11 gennaio del 364 ristabilisce la libertà di insegnamento. Terremoto a Gerusalemme (361); terremoto a Costantinopoli (361/362). Giuliano pubblica un editto dando libertà ai pagani, abolendo le leggi contro di essi, e restituendo i templi e le entrate; 18 marzo, incendio al Morte di Giuliano in battaglia contro i Sassanidi (26/6/363). Gioviano imperatore (363tempio di Apollo a Roma sul Palatino.

con 400 vescovi, e presieduto da Restituto di Cartagine; il concilio ribadisce il simbolo Rimini (359): concilio voluto da Costanzo, niceno; i vescovi, costretti dall'imperatore, accettano una formula di compromesso filoariano.

Costantinopoli: concilio omeista voluto dall'imperatore Costanzo (360).

Martino, nato in Pannonia (316/317), fonda la comunità di Ligugé (361): la prima in Europa.

Apollinare (310-390) vescovo di Laodicea (361).

Giuliano abbandona il cristianesimo.

Alessandria: concilio di vescovi egiziani, vocon la partecipazione di Eusebio di Vercelli (362). luto da Atanasio,

I beni donati ai templi pagani passano allo. Stato; i ricchi non possono entrare nel clero (364).

Primo concilio in Armenia ad Ashtishat Papa Damaso I (366-384).

Poitiers (367). Morte di Ilario di

(365).

# Aspetti dottrinali e culturali

dis, sotto forma di lettera diretta ai vescovi e prepararli agli imminenti concili di Rimini ancora non discusso. Inverno nia, per informath sulla fede degli orientali della Gallia, della Germania e della Britane Seleucia (Isauria), cercando un avvicina-358/359: Ilario di Poitiers scrive il De synomento con gli orientali.

Roma (359): sarcofago del quarantaduenne della scultura classicistica cristiana del IV Giunio Basso, praefectus urbi, capolavoro Secolo.

viene considerato tra gli iniziatori, intorno perché insieme con altri omensiani avrebbe rifiutato di riconosceme il carat-Macedonio, vescovo di Costantinopoli, al 360, della questione sullo Spirito Santo, tere divino.

come la sua ipostasi, concepisce l'essere Verbo. Esclude, perciò, dall'essere del Cristo la ragione (nous), o l'anima superiore, in Apollinare, enunciando l'unità di Cristo integrazione sostanziale della carne con il quanto essa è un soggetto capace di autode-

Ilario: Tractatus super psalmos, Liber mysteriorum (365-367).

Morte di Gioviano (364). Imperatore Flavio Valentiniano (364-375), che si stabilisce a Milano, e associa all'impero il fratello Valente (364-378) per l'oriente, con sede a Costantinopoli.

Salamina in Cipro

Epifanio vescovo di

rsiesi ritorna ad essere

Morte di Teodoro, O

(367).

capo della comunità pacomiana (368)

Terremoto generale e, più ricordato, anche maremoto (Asia, Sicilia, Alessandria) (Amm. Marc. 26,10,15-19) (365). Valentiniano nomina il figlio Graziano, di otto anni, Augusto (367-383) e si trasferisce a Treviri. Dedicate all'imperatore Valente due opere storiche: il Breviarium di Rufo Festo e il Breviarium ab urbe condita di Eutropio.

Vecchio restaura il dominio romano in Bri-Costantinopoli: 9 aprile, inaugurazione della Chiesa dei Santi Apostoli. Teodosio il

tannia (372). Morte di Valentiniano (375). L'occidente diviso tra i due figli: Graziano e Valenti-niano II (375-392) (Illirico).

Graziano condanna a morte Teodosio il Vecchio (375).

Morte di Atanasio di Alessandria (373); gli

Martino vescovo a Tours (372).

succede Pietro II, che è costretto a fuggire a

Roma; ritorna ad Alessandria nel 379.

Sconfitta e morte di Valente ad Adrianopoli (378) da parte di Unni, Ostrogoti ed Alani.

395); questi combatte contro Sarmati e sio il Vecchio, Augusto per l'oriente (379-Graziano nomina Teodosio, figlio di Teodo-

XVI,6,1).

Verso il 370: pitture della catacomba di Via atina. sarea (Cappadocia); è uno dei tre grandi Padri Cappadoci, insieme al fratello Greca-379) vescovo a Ce-

Nel 370 Basilio (329

a quelli del canone; distinzione tra il Dio Verso il 370/375 si collocano gli inizi del dica una dottrina ascetica molto rigida; ammette l'esistenza di altri libri canonici oltre dell'A. T. e quello del N. T., umanità non priscillianismo in Spagna: Priscilliano prereale di Cristo. gorio di Nissa, vescovo nel 371, e a Grego-Morte di Eusebio di Vercelli (371/372). Sono proibite le assemblee manichee (372). rio di Nazianzo, vescovo nel 372 circa.

Cagliari (371).

Morte di Lucifero di

tica ed i suoi simboli all'influsso della filosofia greca. Fondatore della scuola di Efrem oppone la tradizione biblico-semi-Edessa. più importante scrittore della chiesa siriaca. Morte di Efrem il Siro (373), considerato il Proibito ribattezzare (373: Codice Teod.

Goti. Invasione della Pannonia da parte di Unni e Alani.

Persia: morte di Shapur II, sostituito da Ardashir II (379-383). Shapur II aveva perseguitato i cristiani verso la fine del suo regno. Panegirico di Ausonio a Graziano per ringraziarlo del consolato.

Graziano e Teodosio: editti a favore dei cristiani (379/380).

Nel 381 proscrizione dei culti pagani da parte di Teodosio; l'anno successivo viene tolto l'Altare della Vittoria dal senato.
Ammiano Marcellino: Retum gestarum libri

380 d. C.

XXXI (381). Ai Visigoti è consentito di stabilirsi nell'ambito dell'impero (382). Ribellione di Magno Massimo (383); morte di Graziano a Parigi; Magno Massimo riconosciuto come Augusto dell'occidente (384). Estate 386: Ambrogio compie la seconda missione a Treviri, poi scomunica Massimo, che, bisognoso di finanziamenti, requisisce i beni dei ricchi.
Massimo invade l'Italia (387) e con accorta

### Avvenimenti ecclesiastici

Ambrogio vescovo di Milano (374), Concilio di Roma (374) con papa Damaso: condanna di Eustazio di Sebaste e di Apollinare di Laodicea (apollinarismo). Girolamo si reca in Palestina (374 ca).

Concilio di Valence in Gallia (374) per argomenti disciplinari.

Rufino e Melania in Egitto (373-375). Melania sul Monte Oliveto (376 ca).

Il clero è esentato da incarichi (377). Morte di Basilio di Cesarea (379).

Gli eretici non possono tenere assemblee (379).

Il latino diventa la lingua liturgica a Roma.

Teodosio stabilisce il cristianesimo come religione dell'Impero (380) con l'editto di Tessalonica. La fede di Damaso di Roma e di Pietro (es di Alessandría è l'ortodossia. Coloro che non sono in comunione con loro sono eretici. Di Concilio di Saragozza contro Priscilliano sco (380). Timoteo patriarca di Alessandria (380). par Interdette le assemblee degli eretici; i cristiani apostati perdono il diritto a testare, di Stiani apostati perdono il diritto a testare, così pure i manichei; amnistia pasquale zio così pure i manichei; amnistia pasquale zio corientali (381: Cod. Teod. XVI, 1, 3). Proibi32'

zione dei sacrifici (381). Concilio di Costantinopoli (381) (secondo concilio ecumenico): si definisce la dottrina sullo Spirito Santo e si dichiara Costantino-

# Aspetti dottrinali e culturali

Ambrogio (primavera del 376) pubblica le sue prime opere: il De virginibus (discorsi predicati a partire dal giovedì 25 gennaio 376) e il De viduis. Il tema della verginità ha avuto grande rilievo nella sua predicazione e nella sua azione pastorale, determinando la sua concezione dell'ascetismo cristiano. 379: Ambrogio (agosto-settembre) redige contro gli ariani i due primi libri del De fide, scritti su richiesta di Graziano: l'ortodossia sarà di giovamento all'imperatore. Girolamo: Vita Pauli monachi (379 ca).

Gregorio di Nazianzo pronunzia a Costantinopoli le cinque Orazioni teologiche (estate del 380), un insieme coerente sulle condizioni spirituali della conoscenza di Dio e della Trinità. Ambrogio pubblica i discorsi dedicati a Graziano, cioè la seconda parte del De fide (libri III-V).

Girolamo traduce il II libro della Cronaca di Eusebio di Cesarea, compiendovi addizioni specialmente sulla storia romana, e la continua (dai Vicennalia di Costantino del 325) fino al 378 (morte di Valente).

Didimo il Cieco: De Spirita sancto (380 ca). Opera usata da Ambrogio; l'originale greco-ritrovato a Tura nel 1942; Girolamo ne inizia la traduzione latina. 381: Ambrogio com-

diplomazia cerca adepti; sconfitto ad Aquileia da Teodosio (388). I decennalia di Teodosio; egli arruola truppe in Egitto (388).

polí al secondo posto dopo Roma. Concilio di Aquileia (381).

Numerose misure a favore della chiesa cattolica e contro pagani, eretici, apostati e manichei (382).

Morte di Ulfila (383).

Evagrio in Palestina (382) e in Egitto a Sceti (373-375).

Agostino è a Roma (383).

Morte di Damaso; gli succede Siricio (384-399).

Priscilliano viene ucciso a Treviri (385): è la prima volta che un eretico viene condan-nato a morte.

Girolamo lascia Roma per l'Oriente (385). Giovanni vescovo di Gerusalemme (386). L'affare delle basiliche a Milano tra Ambrogio e l'imperatrice Giustina (386). Milano: conversione di Agostino di Ippona (386), battezzato da Ambrogio (24/4/387).

Composizione dei dialoghi filosofici a Cassiciaco. Morte di Monica a Ostia (387). Agostino a Roma (388). Alcune opere antimaniche.

Morte di Gregorio di Nazianzo (389). Battesimo di Paolino di Nola (389).

pone il De Spiritu sancto; 382: composizione bolum Athanasianum), conosciuto da Faurio di Nissa, diretti a confutare Eunomio e a stino luciferiano (383-384) e Filastrio. Dal bintroductae, che critica (382/383). 383: Gitico; scrive il Trattato contro Elvidio, sulla perpetua verginità di Maria. 384: Girolamo, revisione del Salterio (Psalterium Romanum); scrive varie lettere alle dame romane. Verso il 385 la Grande Catechesi di Gregorio di una summa. L'autore è erede di una tradizione di iniziazione battesimale sul Dio (di Ambrogio?) dell'inno Quicumque (Sym-381 al 385 scritti contro Eunomio di Gregorolamo traduce 2 omelie di Origene sul Canrevisione dei vangeli per invito di Damaso; stri che nelle loro istruzioni hanno bisogno unico in tre persone, sulla creazione, la cadifendere Basilio e la dottrina trinitaria. Giovanni Crisostomo: trattato sulle virgines sudi Nissa: summa dottrinale destinata ai maeduta, l'incarnazione, ecc.

Gli inni ambrosiani, che danno diffusione ad un nuovo genere letterario, sopratrutto composti durante la questione delle basiliche (386). Ambrogio è il creatore dell'innologia liturgica, che diffonde in occidente. Basilica di S. Ambrogio a Milano (385-386). Roma, 386: chiesa di San Paolo fuori le Mura, fondata dall'imperatore Valentiniano; 384-389: basilica di Santa Pudenziana fondata da papa Siricio.

Il trattato Sul sacerdozio di Giovanni Criso-

### Avvenimenti ecclesiastici

# Aspetti dottrinali e culturali

ciati a Roma ma terminati a Ippona tra il 391 e il 395, dove discute ampiamente del-l'origine del male e dei problemi connessi: Anno 388: Agostino a Roma: De mozibus brogio pronunzia le omelie sulla creazione mento all'Ecclesiaste (386/387). Agostino giorni 13-15 novembre del 386, in cui diconfuta lo scetticismo allo scopo di ridare male rientri nel piano della Provvidenza divina; 4) Soliloquiorum libri duo, dove sesso di Dio e l'argomento a favore dell'imanimae liber unus, appunti per completare (Esamerone). Girolamo: Vita Malchi e Com-(autunno 387/estate 388): 1) De quantitate animae, dove tratta diverse questioni sull'anima; 2) De libero arbitrio libri tres, cominsconosciuto. Agostino (nov. 386-marzo 387): 1) De beata vita, dialogo tenuto nei scenza di Dio; 2) Contra Academicos, dove all'uomo la speranza di raggiungere la verità; 3) De ordine, dove esamina se anche il espone le condizioni per la ricerca e il posmortalità dell'anima; 5) De immortalitate l'opera precedente. 387, primavera: Amlibertà, legge morale, esistenza di Dio, ecc. logia della fede cattolica contro i manichei. Girolamo: Commenti alle lettere a Filestomo (verso il 386) in forma di dialogo tra l'autore e il suo amico Basilio, altrimenti Ecclesiae Catholicae et Manichaeorum, apomostra che la vita beata consiste nella cono-

390 d. C.

Valentiniano II ucciso da Arbogaste; il ribelle Eugenio è imperatore in Gallia (392) e favorisce una reazione pagana.
Stilicone sconfigge sul Danubio Alani, Goti e Unni.

Costantínopoli fa innalzare un obelisco nell'ippodromo (392). A Olímpia si celebra l'ultima Olímpiade (393).

Vittoria di Teodosio su Eugenio presso il fiume Frigido (394), Abolizione dei Giochi Olimpici,

Ai monaci è proibito il soggiorno in città (390).

menta il salmo 118 (Expositio in ps. CX-

389 (3 maggio) e il 390 (3 febbraio) com-

mone, ai Galati, agli Efesini e a Tito. Fine 389: il De officiis di Ambtogio, che tra il VIII). În questi anni (389/392) intensa atti-

vità di Girolamo: Vita Hilarionis; revisione

di diversi libri dei Settanta, tra cui i salmi

(Psatterium Gallicanum); traduzione dall'e-

braico di Isaia; commenti a Nahuh, Michea,

Aggeo, Abacuc. Agostino (388/391): 1) De

musica, un trattato sul ritmo; 2) De magi-

stro, dialogo con il figlio Adeodato in cui si

dimostra che l'unico maestro che insegni al-

l'uomo è quello interiore.

Dissidio tra Ambrogio e Teodosio per il massacro di Tessalonica (390).

Editto di Teodosio che proibisce il culto pagano sotto ogni forma (391).
Agostino viene ordinato sacerdote a Ippona (391); Aurelio diviene vescovo di Cartagine

(391). Teodoro vescovo a Mopsuestia in Cilicia (392).

Interdizione di distruggere le sinagoghe (392, 393 e 397). Diritto di asilo nelle chiese.

Epifanio visita Gerusalemme e insiste presso Giovanni a condannare Origene (393); Gitolamo si scaglia contro Origene. La questione origenista.

steriis di Ambrogio. Agostino: De utilitate

credendi, scritto dopo l'ordinazione al pre-

Verso il 390 pubblicazione dell'Expositio evangelii secundum Lucam di Ambrogio, raccolta di omelie predicate in precedenza. Nel 390 circa Gregorio di Nissa scrive la Vita di Mosè, che viene visto come una figura della spiritualità cristiana, cioè della comprensione della verità cristiana. Agostino: De vera religione, «non contro una, ma contro tutte le false opinioni perverse e false» (9,17); contro i manichei, che sostengono due nature e le ragioni che «possono spingere gli uomini a passare alle loro idee» (9,17); ma anche contro i pagani. Agostino intende dimostrare la ragionevolezza del cristianesimo e della fede (preannuncia la Città di Dio). 390-391: il De sacramentis e il De mydio).

### Avvenimenti ecclesiastici

Concilio plenario di Ippona delle province africane (393). Agostino, semplice prete, terrà il discotso di apertura, che divertà poi il De fide et symbolo.

Girolamo compone il De viris illustribus. Concilio di Costantinopoli (394), dove è presente anche Gregorio di Nissa, che muore nel 395.

Morte di Giovanni di Licopoli (385).

Prima del 394 muore Diodoro di Tarso, fondatore della scuola esegetica di Antiochia. Cessano le feste pagane (395). Ambrogio pronuncia l'orazione funebre (De obita Theodosii) per la morte di Teodosio (25 febbraio, domenica); invenzione delle reliquie dei santi Nazario e Celso.

Milano: 17 gennaio 395, morte di Teodosio,

dopo l'arrivo di Onorio e Galla Placidia.

L'impero diviso tra i due figli di Teodosio.

Occidente: Onorio di 11 anni (395-423)

(tutore Stilicone, magister militum); oriente:

Arcadio di 17 anni (395-408) (prefetto Ru-

Paolino di Nola inizia la composizione dei Carmina natalicia (396). Agostino diviene vescovo di Ippona (395 o

pre. La maggior parte dell'esercito è sotto l'autorità di Stilicone. Altri Goti oltrepas-

sano il Danubio e si spingono fino alle vici-

fino). La divisione resterà effettiva per sem-

mavera, Costantinopoli: il 27 aprile Arcadio

Bauto. Alarico saccheggia la Tracia; altri

barbati penetrano nell'Impeto.

sposa Eudocia, figlia del generale franco

nanze di Costantinopoli agli inizi della pri-

Alarico in Grecia, saccheggia Atene (396).

Africa: ribellione di Mauro Gildone (197).

Il clero pagano è privato di ogni privilegio (396). Primavera (396): tentativi per fare pace tra Girolamo e Giovanni di Gerusalemme (Girolamo invia i suoi catecumeni al vescovo di Diospoli); estate: tutti e due si rivolgono a Roma; morte di Paolina, moglie del senatore Pammachio, che abbraccia la vita ascetica. Concilio di Cartagine (397), che approva il Breviarium Hipponense.

Morte di Martino di Tours.

# Aspetti dottrinali e culturali

shiterato, dove analizza le relazioni tra ragione e fede. Agostino: Esposizione sui salmi (nel 392 Agostino aveva già commentato i primi 32 salmi; l'opera fu terminata nel 416 [o dopo il 422 per il salmo 118]); esposizione completa sui salmi; opera vasta e ricca di dottrina spirituale. Alcuni commenti sono predicati, altri dettati; quelli dettati si suddividono in tre gruppi: brevi note esegetiche (i salmi 1-31, con qualche eccezione), esposizioni più ampie (67, 71-77, ed altre), omelie destinate ad essere lette al popolo (32 sul salmo 118). In maggioranza le esposizioni predicate sono tenute a Cartagine.

I Carmina natalicia (14) di Paolino intendono celebrare S. Felice di Nola, suo protettore. Paolino, come Prudenzio, affida alla poesia, consacrandola a Cristo, il compito di ogni esercizio spirituale.

Diodoro reagisce contro quello che considera l'allegorismo eccessivo degli alessandrini, in nome di un apprezzamento soprattutto letterale del testo sacro. Agostino: Defide et symbolo liber unus, contiene la spiegazione del simbolo di fede tenuta nell'ottobre del 393 dinanzi ai vescovi africani riuniti in concilio a Ippona.

Girolamo compone: In Ionam e In Abdian; revisiona sull'ebraico i Paralipomeni. Sinesio

Composizioni poetiche di Claudio Claudiano (398). Persia: muore Bahram, re Yazdijird I (Jezdgerdi) (399-421), che perseguita i cristiani nel suo regno.

Morte di Ambrogio a Milano (4 aprile 397) e di Nettario vescovo di Costantinopoli (26 settembre 397). Consacrato vescovo (forse il 15 dicembre) a succedergli è Giovanni di Antiochia (Crisostomo), voluto dall'eunuco Eutropio. Il 29 maggio, martiri della Val di Non (Anaunia): Vigilio, vescovo di Trento, scrive due lettere per informare Simpliciano, vescovo di Milano, e Giovanni Crisostomo, a Costantinopoli.

Agostino: Contra Faustum (397/398). Cartagine: III concilio (estate). Sinesio, dopo essere stato alla scuola di Ipazia ad Alessandria, ritorna a Cirene; quindi va ad Atene (agosto); poi missione diplomatica a Costantinopoli per conto della Pentapoli cirenaica (ottobre 399/402) per richiedere riduzioni fiscali; vi resta tre anni.

Niniano evangelizza la Scozia.

Papa Anastasio I (399-401).

Morte di Evagrio Pontico (346-399), origenista e importante scrittore spirituale. Palladio e Giovanni Cassiano lasciano l'Egitto (399). Il primo viene fatto vescovo di Elenopoli (399 ca) in Bitinia; il secondo si reca a

Proibizione delle feste pagane; proibizione di conservare i templi (399); quelli della

Crisostomo. Alessandria: Teofilo riunisce un

Costantinopoli, dove è ordinato diacono dal

concilio per condannare Origene (399).

posta dai vescovi della Bizacena nel 397 e compone l'Encomio della calvizie: il calvo autore confuta un encomio sulla chioma, 397: degli atti del concilio di Cartagine si stanza è passata nel Breviarium Hipponense, una raccolta di 37 canoni disciplinari, comapprovata dal concilio di Cartagine dello traduce l'Apologia di Origene di Panfilo e di Eusebio e scrive il De adulteratione librorum Origenis. Agostino: De doctrina chri-Contra Faustum Manichaeum, ampia difesa dell'Antico e Nuovo Testamento che ristesso anno. Roma (estate/autunno): Rufino stiana fino a 3,25,36. Agostino, 397/398: porta le parole dell'avversario e ne fa se-Girolamo: Commento al vangelo di san Mat-teo, dedicato ad Eusebio di Cremona (lo firicco di erudizione, per lodare la calvizie. primi due libri del De principiis di Origene; nisce al termine della Quaresima). Rufino conservano solo frammenti, ma la loro soguire la risposta. 398: Rufino traduce i traduce i libri III e IV del De principiis. Girolamo lavora sulla traduzione dall'ebraico dell'Ottateuco. Sinesio scrive il De dono, una lettera di accompagnamento di un prezioso regalo indirizzato a Peonio.

Le Confessioni di Agostino. Opera autobiografica, ma anche filosofica, teologica e mistica, oltre che ricca di poesia, iniziata dopo il 397 e terminata verso il 400. L'opera si divide in due parti: la prima (I-IX) estende la narrazione fino alla conversione, la seconda

Ostrogoti in Pannonia. Eudossia nominata Augusta d'oriente (400).

Chiesa di S. Lorenzo a Milano, Dittici consolari (molti sono ora al British Museum).

Alarico invade l'Italia, sconfitto da Stilicone a Pollenza e a Verona (402/403). Onorio fissa la residenza a Ravenna (403).

Fragmenta Vaticana, resti di una compilazione giuridica occidentale di leges e iura (372/438); Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, una compilazione giuridica (di un cristiano? di un ebreo?). Ostrogoti sconfitti a Fiesole (406).

Invasione della Gallia (407). Pitti e Sassoni in Invasione della Gallia (407). Pitti e Sassoni in Britannia: Costantino III (407) indipendente. Terremoto il primo aprile a Costantinopoli (Chr. Pasch. 570). Battesimo di Rechiario. Britannia: inizio febbraio, Costantino proclamato imperatore, si reca in Gallia, e praticamente sguarnisce la Britannia.

### Avvenimenti ecclesiastici

campagna devono essere abbattuti (Cod. Teod. XVI, 10,16).

Onorato di Arles fonda il monastero di Lérins. Roma: Rufino il Siro diffonde (400) le sue dottrine sulla negazione del peccato originale; amicizia con Pelagio e Celestio. Verso la fine del 400, circa 50 monaci origenisti della Nitria si rifugiano a Costantinopoli, tra i quali i «dunghi fratelli»: Ammonio, Eusebio, Eutimio, Morte di Simpliciano di Milano (15 agosto 400); gli succede Venerio. Sinodica di Teofilo di Alessandria ai vescovi della Palestina riuniti per la festa delle Encenie (14 settembre 400) e di Cipro per comunicare la condanna di Origene.

Rufino di Aquileia invia al papa Anastasio la sua Apologia ad Anastasium, che vuole essere una professione della sua fede. Il papa scrive a Venerio di Milano per condannare l'origenismo.

Muore papa Anastasio (19 dic., Cavallera); gli succede Innocenzo I (21 dic.) (401-417).

# Aspetti dottrinali e culturali

(X-XIII), aggiunta più tardi, narra come è lui nel momento in cui scrive.

- Roma: mosaici della chiesa di S. Puden-

gia in due libri, per difendere se stesso, il dola conosciuta per indisctezioni e anche se non ancora pubblicata, scrive la sua Apologia in due libri in risposta a quella di Rufino. Sinesio: il De provvidentia, dove racconta i fatti accaduti a Costantinopoli nel 400 e propone una filosofia della storia alla verno, propone un programma politico ansuo interesse per Origene e criticare Giromatrimonio. «Più coraggiosamente di qualtrattazione sulla regalità, elaborando uno speculum principis; espone l'origine divina del potere, denunzia errori dei recenti imtigermanico. Rufino prepara una sua Apoloragione umana; De catechizandis rudibus tica, ricco di intuizioni pedagogiche; De bono coniugali liber unus, intorno al 401, dove mette in rilievo la dignità e i beni del nuncia di fronte all'imperatore il De regno, peratori, esorta Arcadio ad un buon golamo; questi, ormai più antiorigenista, aven-Agostino predica a Cartagine; scrive, dopo il 399, il De fide rerum quae non videntur liber unus, trattato sul rapporto tra fede e (del 400 ca), manuale di istruzione catechesiasi altro greco» (De ins. 14) Sinesio pro-

dei martiri e dei santi, l'austerità ascetica, il celibato del clero, la continenza, chi distri-buiva i beni ai poveri invece di venderli, chi

inviava aiuti ai monaci della Palestina. 407:

Il vescovo di Efeso, Antonino, è accusato di simonia da un gruppo di vescovi di fronte al Crisostomo, ma nel frattempo muore. Concilio di Toledo (401).

logia di Girolamo, gli invia il suo testo e gli

luce della provvidenza. Rufino, letta l'Apo-

scrive chiedendogli di porre fine agli attac-

chi; Girolamo risponde scrivendo il terzo

libro della sua Apologia. Agostino scrive a Girolamo (Ep. 104), che gli manda una let-

tera prima di aver ricevuto la sua (Ep. 105).

mare (12 maggio 403). In settembre arriva alla capitale anche Teofilo con 28 vescovi di culto degli eretici (402). Contro gli origenisti Epifanio di Salamina si reca a Costantinopoli, dove suscita disordini contro Giovanni Crisostomo, Invitato a ripartire muore durante il viaggio in egiziani (c'è anche Cirillo, lettore, futuro successore di Teofilo) Confisca dei luoghi

Costantinopoli: Giovanni Crisostomo viene esiliato (404).

ponga inni lungo il giorno e non passi una

tento: «che la mia anima peccatrice com-

notte senza cantare il Signore». Sinesio

porta a termine il Dione (esortazione a tutte

404/405 Prudenzio pubblica la sua raccolta

tici di Pacomio, di Teodoro e Orsiesi. Nel

404: Girolamo traduce in latino scritti asce-

di poesie. Nella praefatio traccia il suo in-

le arti liberali, che difende per il loro valore

educativo e sociale; difesa della libertà in-

tellettuale) e scrive De insomniis (trattato

scovo di Antiochia (404); ivi di nascosto morte di Flaviano, veviene eletto l'intrigante Porfirio. Intenso ecambio di informazioni tra Roma, Costantinopoli e Alessandria Morte di Paola (404);

latino la regola di Pa-Onorato si stabilisce a comio. In questi anni Girolamo traduce in Lérins.

zione dell'Ottateuco dall'ebraico. 406: Gi-

rolamo scrive in una notte Contra Vigilan-

tium: il prete Vigilanzio, che era stato ospite

di Girolamo a Betlemme, attaccava il culto

tafisica). 405: Girolamo termina la tradu-

sulla natura del sogno, tra psicologia e me-

Editto imperiale (405) contro i donatisti (Codice Teod. XVI,5,8)

Misure antidonatiste (405 ss). Inizio 406: elezione di Attico, originario di Sebaste, nemico e persecutore degli amici del Crisostomo, a vescovo di Costantinopoli. Si proibisce di ribattezzare (405).

viaggio, il 14 settembre 407, vicino a Co-Giovanni Crisostomo muore durante il mana Pontica.

specialmente sui passi più difficili; omette i brani che esistono in greco (l'episodio di Su-Girolamo, Commento a Daniele, scritto con sanna, i giovani nella fornace, il dragone). metodo nuovo risperto al passato: si sofferma

> Morte di Arcadio in oriente (408); impera-tore Teodosio II (408-450). Uccisione di Stilicone per ordine di Onorio.

Roma: il senato depone Onorio e nomina Attalo. Gli Alani in Lusitania, gli Svevi in Galizia, i Vandali in Betica (409). Assedio e saccheggio di Roma da parte di Alarico (410), che raggiunge la Calabria, dove muore: successore Ataulfo.

Gallia (411): sconfitta di Costantino III. Nel 412 Ataulfo porta i Visigoti in Gallia, conducendo con sé Galla Placidia e Attalo. Africa: ribellione di Eracliano. Costantinopoli: inizio delle mura teodosiane sotto la direzione di Antemio, come difesa dai barbari. Burgundi in Gallia (413).

410 d. C.

Chiesa di S. Demetrio a Tessalonica (412/413).

Ataulfo sposa Galla Placidia, sorella di Onorio (414). In oriente il potere è nelle mani di Pulcheria. Ad Ataulfo succede Vallia (415).

Aquitania: Teodorico I re dei Visigoti (418); regno di Tolosa.

### Avvenimenti ecclesiastici

Confermata l'audientia episcopalis (408). A In domenica nessuno spettacolo pubblico ri (409).

Concilio di Seleucia-Ctesifonte (410).

Morte di Rufino di Aquileia (411), che aveva tradotto molte opere greche in latino, tra le quali il De principiis di Origene e la Storia ecclesiastica di Eusebio.
Morte di Melania a Gerusalemme (410).

Lérins diventa un centro monastico. Sinesio di Cirene diviene vescovo (410) di Tolemaide in Libia e muore dopo il 413. Viaggi di Agostino a Cartagine, Cirta e poi di nuovo a Cartagine (411). Conferenza (Collatio) di Cartagine tra cat-

Conferenza (Collatio) di Cartagine tra cattolici e donatisti (411) nelle terme di Garigliano, sotto la presidenza del tribuno imperiale, il notaio Marcellino, con la partecipazione di 285 vescovi donatisti e 286 cattolici.

I beni ecclesiastici sono esenti da imposte (411).

Celestio, pelagiano, viene condannato a Cartagine (411/412).

Morte di Teofilo di Alessandria (15 ottobre 412); gli succede il nipote Cirillo (18 ottobre bre 412). Palladio viene richiamato dall'esi-

# Aspetti dottrinali e culturali

Agostino (406 ca): Contra Cresconium, dove risponde a Cresconio che aveva pteso le difese di Petiliano. 408: Girolamo, Commento a Isaia, spiega il testo greco e quello dei Settanta. Palladio scrive in esilio a Syene il Dialogo sulla vita di Giovanni Crisostomo.

Gli scritti di Sinesio di argomento cristiano sono pochi; importanti i nove inni, dei quali cinque sono a carattere teologico e quattro sono delle preghiere. Sinesio: la prima Catastasis. 411: Agostino (inverno 411/412): i primi due libri di De peccatorum meritis et remissione; il III, scritto agli inizi del 412, tratta dell'interpretazione di Rom. 5,15. Sinesio: seconda Catastasis e le due omelie. 413: inizio della composizione del De Civitate Dei (sono del 413 i libri I.V); De vitate Dei (sono del 413 i libri I.V); De vitate Dei (sono del 413 i libri I.V); De vitate Dei spistola a Demetriade (Ep. 130); termina il Commento a Ezecbiele.

lio e nominato vescovo di Aspona; prima era stato vescovo di Elenopoli (Galazia). Eucherio a Lérins (412/420). Chiesa di S. Demetrio a Tessalonica (412/413).

Editti contro i donatisti (412 e 414): se non si convertono pagano delle tasse. Uccisione di Ipazia ad Alessandria da parte dei cristiani (415). Il culto pagano senza sovvenzioni; gli edifici passano alla chiesa cattolica (415); i pagani esclusi dall'esercito e dalla funzione pubblica (415). 414/415: fine dello scisma di Antiochia. Pelagio in Palestina, è bene accolto da Giovanni di Gerusalemme; reazione di Girolamo, che scrive Dialogus adversus Pelagianos.

Sinodo di Diospoli contro Pelagio (415). Orosio in Africa; porta con sé le reliquie di S. Stefano (primavera del 416). Orosio a Gerusalemme (luglio), viene accusato di negare l'onnipotenza divina; allora compone il Liber Apologeticus per difendere la sua ortodossia con una breve esposizione teologica. Agostino: De natura et gratia. Monasteri latini di Betlemme vengono incendiati. Su richiesta di diversi vescovi africani, nel 416 papa Innocenzo I condanna Pelagio e Celestio.

Muore Giovanni di Gerusalemme (417). Papa Zosimo (417-418); De correctione Donatistarum di Agostino (416/417). Roma: Tractoria di papa Zosimo (estate); sua morte (26 dicembre); parte del clero elegge come successore Eulalio e parte Bonifacio I

415: Girolamo, Dialogus adversus Pelagianos: un cattolico e un pelagiano discutono le diverse asserzioni formulate dai pelagiani. Agostino (415) termina il De genesi ad litteram iniziato già nel 401; la spiegazione della Genesi giunge fino a 3,24. Agostino (417): De prasentia Dei liber unus, sull'inabitazione dello Spirito Santo nell'animo dei giusti; De gestis Pelagii (verso la fine del 417) esamina gli atti del concilio di Diospoli; Tractatus in Iobannem di Agostino: parte predicata e parte dettata. Commentario a carattere pastorale, però ricco di dottrina teologica, filosofica e spirituale (data

discussa, ma prima del 420).

La dottrina pelagiana sosteneva che Adamo sarebbe morto anche senza il peccato; il suo peccato avrebbe danneggiato soltanto lui, e pertanto non c'è alcuna colpa originale che

si trasmetta

### Avvenimenti ecclesiastici

(418-422). Le Instutiones di Giovanni Cassiano. Germano vescovo di Auxerre, succede ad Amatore.

Agostino, dopo aver ricevuto una lettera di Pelagio a papa Innocenzo I, scrive (metà anno 418) il De gratia Christi. Morte di Eustochio (fine 418, inizi 419).

Comincia l'attività letteraria di Giuliano di Eclano; risposte di Agostino (419).

Palladio compone la Historia Lausiaca.

Persecuzione in Persia da parte dei Sassanidi. Morte di Porfirio di Gaza, il quale aveva cristianizzato la città. Morte di Girolamo (420). a Roma Galla Placidia. Pace tra Romani e Persia: re Bahram V. Anno 422: sommosse a Ravenna e crisí della corte. Onorio manda Persiani, che si impegnano a non persegui-

tare i cristiani, ma ricominciano ben presto.

Morte di Onorio (423); Teodosio II riconosce come imperatore Valentiniano III di quattro anni (423-455), figlio di Galla Placi-

dia e Costanzo. La madre ha il potere effet-

Morte di Sulpicio Severo (423). Morte di Attico vescovo di Costantinopoli (8 ottobre 425). Giovenale vescovo di Gerusalemme (425). Giovanni Cassiano (360 ca-432 ca) svolge la sua attività a Marsiglia. Verso il 426 scrive le Collationes.

# Aspetti dottrinali e culturali

Le Historiae di Otosio: la più antica storia universale cristiana che va dal diluvio al 417. Esse sono la conseguenza del sacco di Roma di Alarico del 410 e delle critiche dei pagani. Agostino: De gratia Christi, dove denuncia l'equivoco di Pelagio che chiama grazia la libertà, la legge e la rivelazione, ma nega l'aiuto interiore della grazia; (inverno 418/419): De nuptiis et concupiscentia. Il primo libro dà luogo alla polemica con Giuliano di Eclano, che risponde con l'Ad Turbantium, a cui Agostino risponde con l'Ad secondo libro del De nuptiis.

419-420: Palladio di Elenopoli scrive la Historia Lausiaca, costituita da una raccolta di profili di vari asceti, uomini e donne, prevalentemente di ambiente egiziano e, in misura minore, palestinese. Si rifà sia a ricordi personali sia a racconti di altre persone, dando spazio all'elemento leggendario.

Intorno al 420 Agostino termina il De Trinitate, sua principale opera dogmatica e di grande influsso. Gli aspetti più originali sono: la dottrina delle relazioni divine, la spiegazione «psicologica», la dottrina sulle proprietà personali dello Spirito Santo, le indicazioni sulle relazioni tra il mistero trinitario e la vita della grazia. Enchiridion ad Laurentium (ovvero De fide, spe et caritate) del 421 circa: manuale di teologia secondo

Vortigern (= «alto re» e non è un nome proprio), celtico, si proclama re della Britannia. Bonifacio governatore in Africa, che nel 427 si ribella. Aezio (Ezio) libera Arles dai Visigoti (427). Costantinopoli: inaugurazione delle terme theodosianae. L'Armenia sotto i Sassanidi. In maggio Genserico (Gaiserico) passa in Africa con tutto il suo popolo e si presenta come liberatore dei Mauri (429).

Papa Celestino I (422-432). Riconferma dei privilegi della chiesa e del clero (425).

mazioni di Giuliano sul peccato originale, il

ca) dove confuta punto per punto le affer-

le virtù teologali; Contra Iulianum (del 421

Agostino termina il De civitate Dei (426). Onorato di Lérins diviene vescovo di Arles. Enumerazione delle sette proibite e delle pene da parte dell'imperatore (428). Nestorio diviene patriarea di Costantino-

Nestorio diviene patriarca di Costantinopoli (428). Si apre la questione di Maria come theotokos, madre di Dio. La reazione di Cirillo di Alessandria. Consacrazione della Lauta di Eutimio (428), Morte di Teodoro di Mopsuestia (428).

Giovanni Cassiano scrive il De incarnatione Domini, dove critica la dottrina nestoriana, per incarico dell'arcidiacono romano Leone (futuro papa). Roma: 10 agosto 430, sinodo di condanna di Nestorio; la condanna viene notificata alle chiese di Gerusalemme, Antiochia, Tessalonica e Filippi, mentre Cirillo di Alessandria deve comunicare la decisione a Nestorio. 10 di agosto, Celestino I incarica Cirillo di Alessandria di eseguire la sentenza del sinodo romano sulla questione sentenza del sinodo romano sulla questione

Vandali, che hanno tutto, eccetto parte

della Proconsulare e della Bizacena: capi-

Ravenna: Aezio è nominato Patrizio (435) e

ottiene il supremo potere in occidente.

Africa: l'11 febbraio un foedus tra Romani e

matrimonio, la concupiscenza, il battesimo dei bambini, le virtù degli infedeli. De civitate Dei, capolavoro agostiniano, opera apologetica e dogmatica: Agostino risponde alle accuse dei pagani ed espone la dottrina cristiana sugli inizi, il percotso e gli eterni destini delle due città, fondate su due amori, di se e di Dio, mescolate nel processo storico, se e ati Dio, mescolate nel processo storico, se parate nella dimora eterna. Agostino: De gratia et libero arbitrio (426 ca) diretto ai monaci di Adrumeto, dove dimostra la necessità della grazia e dell'esistenza del libero arbitrio; De correptione et gratia, dove affronta i temi della predestinazione e dell'efficacia della grazia; completa il De doctrina christiana (426/427). Anno 428: Eucherio, De laude eremi. Agostino: De haeresibus (428/429), dove tratta di 88 eresie.

Eucherio: De contemptu mundi (430 ca).

430 d.C.

Sconfitta di Bonifacio in Africa; assedio di

Ippona, quando muore S. Agostíno. Mar-

ziano Capella scrittore. Macrobio prefetto

dell'Italia, autore dei Saturnalia.

I Franchi in Gallia (431).

tale Ippona. Trattato di pace tra gli Unni e Costantinopoli.

Importante guerra di Aezio contro i Burgundi nella Belgica (le sue vicende nel ciclo nibelungico).

Costantinopoli: 15 febbraio 438, pubblicazione del Codice Teodosiano, che entrava in vigore il 1º gennaio 439.

Genserico prende Cartagine (439).

## Avvenimenti ecclesiastici

nestoriana. Morte di Agostino a Ippona (28/8/430).

Morte di Nilo di Ancira (430 ca), autore di numerose lettere e del Logos asktikos (= De monastica execitatione).

Il diritto d'asilo nelle chiese (430 e 432).

Concilio di Efeso (431), convocato dall'imperatore Teodosio II: III concilio ecumenico.

Roma: morte di papa Celestino I (27/7); gli succede Sisto III (31/7). Sedulio poeta. Patrizio arriva in Irlanda settentrionale (432).

Composizione del Praedestinatus a Roma (432/435), forse da Arnobio il Giovane.

Nel 433 accordo tra Cirillo di Alessandria e Giovanni di Antiochia sulla questione nestoriana.

Devastazione di Sceti (434 ca). 434/435 Prospero di Aquitania scrive il Contra Collatorem, cioè contro Giovanni Cassiano. I templi pagani passano alla chiesa (435). Morte del monaco Isidoro di Pelusio (435 ca), autore di un ampio epistolario, di circa 2000 lettere, in genere brevi, che vanno dal 393 al 433: le lettere affrontano questioni ascetiche, morali ed esegetiche. Africa: inizio della persecuzione contro i cattolici.

Il corpo di Giovanni Crisostomo viene riportato a Costantinopoli (438). Morte di Melania la giovane (439). Morte di Mesrob (439/440).

# Aspetti dottrinali e culturali

Il concilio, svoltosi in maniera tumultuosa, definisce Maria come theotokos, cioè madre di Dio, in quanto madre di Cristo, Dio e uomo, consacrando così tale appellativo. Roma, 432-440: basilica di S. Maria Maggiore con i mosaici riguardanti la Vergine.

Mesrob è inventore dell'alfabeto armeno, resosi necessario per tradurre la Scrittura e i libri liturgici.

Terremoto generale il 17 aprile. Terremoto anche a Roma, che danneggia il Colosseo (iscrizione del prefetto Decio Mario Venanzio Basilio, che lo fa restaurare). Accordo tra I Vandali invadono la Sicilia (440). Aezio e i Vandali (442).

Scholia Sinaitica, frammenti di brevi commenti ai libri 35-38 dell'opera di Ulpiano Attila nella penisola balcanica (444/446). Ad Sabinum. Sassoni e Angli, guidati da Engisto e Orsa, sbarcano in Britannia (secondo la data tradizionale, nel 449).

Terremoto a Costantinopoli il 26 gennaio (Chr. Pasch, 589,6). Muore Teodosio II, imcede il candidato di Aspar Marciano (25 agosto), che non lascerà mai la capitale. Ravenna: morte di Galla Placidia (27 novembre) e suo Mausolco (450 ca). Grande careperatore d'oriente (28 luglio 450); gli sucstia in Italia.

Attila in Italia (452 o 453): incontro con il Aezio sconfigge Attila ai Campi Catalauni (presso Châlons-sur-Marne) (451).

Roma: morte di papa Sisto III (19/8); gli succede Leone Magno (29/9). Prospero di Aquitania a Roma.

ij

Ravenna: costruzione del Mausoleo

Galla Placidia.

Eudocia ni ritira a Gerusalemme (443).

Morte di Cirillo di Alessandria (444); gli succede Dioscoro.

L'Eranistes (Mendicante) è opera di grande

dedicate al figlio Verano.

tiones e le Formulae spiritalae intelligentiae,

441: Eucherio ha già composto le Instruc-

portata teologica, in quattro libri, in forma

dialogica tra un ortodosso e un monofisita

(mendicante che raccatta elementi da pre-

cedenti eresie). Attività letteraria di Leone

Magno con omelie e lettere. Afferma il pri-

mato della sede apostolica.

tre libri dell'Eranistes Teodoreto di Ciro denuncia le dottrine del monaco Eutiche nei

Eutiche viene condannato da un sinodo riunito nella capitale da Flaviano, patriarea di Costantinopoli (22/11/448).

Gli scritti di Porfirio contro i cristiani sono bruciati (448).

Leone Magno scrive il Tomo a Flaviano (449), importante documento sulla questione cristologica (13/6/449).

zato da Dioscoro, vescovo di Alessandria, che riabilita Eutiche e condanna Flaviano e Latrocinio efesino (449): concilio organiz-Teodoreto. di Eucherio di Lione Morte di Nestorio e (450).

nico, con la partecipazione di 500 vescovi; abolisce gli atti del latrocinio efesino; ri-Morte di Pietro Crisologo (450). Concilio di Calcedonia (451), IV ecumeprende la dottrina del Tomo a Flaviano. La sede di Gerusalemme viene riconosciuta come patriarcato.

Di nuovo proibizione del culto pagano (451).

Roma il Conflictus Arnobii et Serapionis, disputa fra un difensore della dottrina difisita romana e un monofisita egiziano (Sera-Nel 450 circa Arnobio il Giovane scrive a pione).

senza divisione, senza separazione, poiché la differenza delle nature non viene affatto Il concilio di Calcedonia confessa: «un solo genito, senza confusione, senza mutazione, soppressa dall'unione ma piuttosto le proe medesimo Cristo Figlio, Signore, Mono-

papa Leone M<sub>agno.</sub> La laguna veneta si popola di profugh<u>i</u>

Costantinopoli: morte di Pulcheria (453). Teodorico II re dei Visigoti in Aquitania. Valentiniano III uccide Aezio (453 o 454); si ritira a Roma dove muore (455). Imperatore Petronio Massimo. Saccheggio di Roma da parte dei Vandali. In Gallia imperatatore Avito.

456: i Vandali occupano tutte le province africane e le isole (Sicilia, Sardegna e Corsica).

Costantinopoli: imperatore Leone I (457-474). In occidente: Maggioriano (457-461).

Dertona: Maggioriano viene deposto da Ricimero (2 agosto) e poi ucciso. Imperatore per l'occidente, ma non riconosciuto da Leone, Libio Severo (461-465), proclamato a Ravenna da Ricimero (14 nov.).

Forse a questo periodo risale l'Epitome Gai, compilazione di diritto romano in due libri per l'insegnamento.

### Avvenimenti ecclesiastici

Genoveffa incoraggia gli abitanti di Patigi durante l'assedio (451).

Pietro Iberico vescovo di Maiuma (452). Emesa (Siria): viene rinvenuta la testa di

Giovanni Battista.

Morte di Quodvultdeus (prima del 454 ca). Morte di Dioscoro a Gangra (454). Severino svolge attività pastorale e carita-

tiva nel Norico (454). Riez (Gallia): morte del vescovo Massimo; gli succede Fausto di Riez, abate di Lérins (457 ca).

Timoteo Eluro (il Gatto) consacrato vescovo di Alessandria da Pietro Iberico (457); per la sua posizione anticalcedonese espulso da Alessandria (458), e vi ritorna solo nel 475.

La consacrazione delle monache è permessa solo per le donne che hanno compiuto 40 anni.

Morte di Simeone lo Stilita il Vecchio (459) in Siria. Morte di Giovenale (459).

Morte di Eudocia (460).

Vienne (Gallia): vescovo Mamerto, fratello di Claudiano Mamerto. Remigio vescovo di Reims a soli 22 anni (460 ca).

L'ordinazione sacerdotale non può essere imposta (461). Roma: morte di papa Leone Magno

# Aspetti dottrinali e culturali

prietà di ciascuna vengono salvaguardate e riunite in una sola persona e in una sola ipostasi».

Ravenna: costruzione del battistero; i mo-

Teodoreto scrive la Graecarum affectionum curatio, ultima delle apologie cristiane, interamente conservata, nella quale vengono messe a fronte le risposte pagane e quelle cristiane alle fondamentali questioni filochiche

Vittore di Cartenna (Mauretania), vissuto al

succede Ilaro (o Ilario)

(10/11/461); gli

Roma: morte di Libio Severo (14 novembre): impero d'occidente per 20 mesi senza

Primavera: l'imperatore Leone sceglie come imperatore d'Occidente il generale Antemio (467.472), Proclamato nelle vicinanze di Roma (12 aprile 467).

(19/11). Tours: diviene vescovo Perpetuo. Concilio di Tours. Morte di Scenute abate del monastero di Atribe (poi Monastero Bianco) (466). Scenute, padre della letteratura copta, lascia norme per la vita monastica, omelie e lettere a personalità ecclesiastiche e civili. Morte di Teodoreto di Ciro (466 ca).

tia e una Consolatio, indirizzata ad un certo

Basilio per la morte del figlio.

tempo di Gaiserico, scrive un De paeniten-

Roma: motte di papa Ilato (29/2/468, anno bisestile); gli succede Simplicio (3/3). Roma: il primo gennaio Sidonio Apollinare pronuncia un panegirico per l'imperatore Antemio; viene nominato prefetto dell'Urbe.

Morte di Salviano di Marsiglia (dopo il

Claudiano Mamerto scrive il *De statu ani*mae (470 ca). Acacio diventa patriarca di Costantinopoli

(471-489).
Pietro il Fullone primo patriarca monofisita di Antiochia (471, 475-477, 485-488), iniziatore di alcune novità litutgiche. Sidonio Apollinare vescovo di Clermont Ferrand (Avernum); egli abbraccia lo stato ecclesiastico, perché di fronte alla minaccia dei barbari non resta che «rinunciare o alla patria o alla chioma» (Ep. II,1,4). Toul: diviene

Apollinare.

1- Nascita di Cesario di Arles.

1- Morte di Eutimio (473).

vescovo Auspicio, nominato da Sidonio

L'opera principale di Salviano è il De gubernatione Dei, in 8 libri, dei quali l'ultimo è incompiuto: sviluppa il tema della provvidenza divina, che include il «governo» e il «giudizio» del mondo, riferendosi alla situazione dell'impero sconvolto da calamità.

Claudiano Mamerto: De statu animae, scritto contro una lettera, che circolava anonima ma oggi identificata come l'ultima parte dell'Ep. 3 di Fausto di Riez. Discute il problema della natura incorporea dell'anima, sia razionalmente che con il ricorso alle auctoritates. La prosa di Claudiano ha un alto livello ed è una delle ultime voci di rilievo nel panorama della produzione letteraria gallica.

Milano: sacello e cupola di S. Vittore in Ciel d'oro.

472: Ricimero assedia Roma, dove è rinchiuso l'imperatore Antemio; dopo alcuni mesi la città viene presa e Antemio ucciso da Gundobado (11/7), nipote di Ricimero proclama imperatore il senatore di Ricimero proclama imperatore il senatore Anicio Olipio (forse aprile). Eruzione del Vesuvio e 5966; Marcelleri a Costantinopoli (Teofane brio (2/11).

Teoderico, re degli Ostrogoti, otticne territori sul Danubio da pare di Leone I

tori sul Danubio da parte di Leone I.

Costantinopoli: morte di Leone I (474). Imperatore prima Leone II e poi Zenone l'I-

saurico (474-491). Breve interregno dell'uclamato imperatore il generale Nepote (giusurpatore Basilisco (475). Roma: viene progno 474).

ratore Nepote, che fugge in Dalmazia (28 agosto 475) e proclama imperatore suo figlio cre sconfigge Oreste, depone Romolo Augustolo e rinvia le insegne imperiali a Zenone, Romolo Augustolo (31 ottobre). Nepote resta padrone della Dalmazia. L'erulo Odoa-Ravenna: il generale Oreste depone l'impe-

Morte di Genserico (477). Teoderico oc-cupa la parte meridionale della penisola balcanica,

Morte di Cilderico, re dei Franchi; gli succede Clodoveo (481), che unifica la gran Odoacre estende il suo dominio in Dalmaparte della Gallia.

480 d. C.

Morte di Eurico, re dei Visigoti (484), e di Unerico, re dei Vandali, a cui succede Trazia (483).

samondo.

#### enti ecclesiastici Avvenim

sottomette. Morte di Claudiano Mamerto (474 ca), presbitero di Vienne (Gallia); Si-Concilio di Arles (470/475): condanna della dottrina predestinaziana di Lucido, che si donio Apollinare ne visita la tomba nell'inverno 474/475.

continuazione dell'omonima opera di Giro-Gennadio di Marsiglia: De viris illustribus, lamo, con cui circolerà unita. L'opera è il risultato delle sue letture e conoscenze.

Persecuzione in Africa da parte dei Vandali (478).

Morte di Timoteo Eluro (478). In questi anni Paolino di Périgueux, su ri-chiesta di Perpetuo di Tours, scrive la Vita Martini, un lungo poema in sei libri di 3622 versi, il quale celebra la vita e i miracoli del santo della Gallia

tra il 475 e il 480, di Boe-Henotikon dell'imperatore Zenone Isaurico (482), editto di unione, redatto sotto l'influenza di Acacio, patriarca di Costantinopoli. Morte di Timoteo Salofaciolo, calcedonese, zio, della famiglia degli Anici. Nascita a Roma,

(482). Patriarca Pietro

Mongo, monofisita,

ad Alessandria

# Aspetti dottrinali e culturali

cutto i doni di natura, come la ragione e la mento della creazione, e che, dunque, gli peccato originale non ha cancellato del volontà, che l'uomo ha ricevuto al mopermettono di dare inizio all'opera buona che abbisogna della grazia pet essere compiuta; ma con ciò egli non nega, anzi afferma che inizio e compimento dell'opera buona sono di Dio, in quanto egli è autore sia della natura che della grazia. La dottrina di Fausto susciterà forti opposizioni. Di Fausto anche il De spiritu sancto, dove criprocessione dello Spirito Santo ab utroque. L'opera fondamentale di Timoteo è Confutazione del concilio di Calcedonia, dove tica la dottrina dei macedoniani e afferma la destinazionismo di Lucido; per Fausto il Fausto di Riez: De gratia, dove critica il preespone un monofisismo modetato.

L'Henotikon è un'equivoca formula di fede, e quindi inaccettabile sia da parte dei calce-donesi che dei monofisiti. Condanna sia Nestorio che Eutiche, con ampie concessioni al monofisismo. Ribadisce la linea di fondo della teologia calcedonese, in quanto afferma Cristo consostanziale al Padre secondo la divinità e a noi secondo l'umanità,

Con la vittoria di Clodoveo su Siagrio, capo gallo-romano, inizia il regno franco dei Merovingi (486).

l'Henotikon e Acacio. Scisma acaciano, che (483-492). Condanna ollinare (484), che la-Saba fonda la Laura a Mar Saba (483). Papa Felice III (II) dura dal 484 al 519.

per la conoscenza del Morte di Sidonio Ap scia 147 lettere, utili tempo.

brato al tempo di Barsauma, attesta il passag-gio della chiesa peraiana al "nestorianesimo". Concilio di Seleucia-Ctesifonte (486), cele-

della chiesa di Cartagine, scrive la Historia persecutionis Africanae provinciae, tra il 484 c 489. Virtore di Vita, prete

scritto in carcere, a conforto della sua pri-gionia; ivi celebra la grazia divina, che si Cartagine, Draconzio: De laudibus Dei, esplica nella creazione e nel governo del uso della Scrittura, meno della mitologia e controverso termine «natura»; taceva del e di questa ribadisce l'integrità, ma tace il mondo e da cui tutto dipende. Fa ampio concilio di Calcedonia. della storia profana.

cra il nestoriamesimo come la sola espressione sionalità dell'uomo appartenente alla parte soccombente. La lingua è quella dei ceti retania) scrive il Contra Maximinum Arriauna silloge di passi scritturistici, ordinati in modo da confutare, una per una, le obiezioni di Massimino, 484: Eugenio è vescovo di Cartagine ed autore di un Liber de fide, presentato L'opera di Vittore è una relazione della per-Cereale, vescovo di Castellum Ripense (Maunum, in an risponde ad una serie di quesiti trinitari che gli erano stati posti dal vescovo ariano Massimino; l'opera si presenta come nella conferenza del 484, dove si espone in corretta della teologia e rifiuta le dottrine avverse. L'ultimo canone concerne il celibato ecclesiastico, rigorosamente riservato ai monaci. secuzione della chiesa cattolica africana da parte del Vandali ariani, svolta con la pasmaniera completa e concisa la dottrina trinitaria cattolica. 486: il concilio di Seleucia consacolti cartaginesi.

Teoderico, console dell'imperatore Zenone, entra in Italia con gli Ostrogoti (489).

### Avvenimenti ecclesiastici

Morte di Pietto il Fullone, primo patriarea monofisita di Antiochia (488).
Zenone fa chiudere la scuola di Edessa (489).

Nascita di Cassiodoto (tra il 485 e il 490).

Morte dell'imperatore Zenone (491); gli succede Anastasio I (491-518).

490 d. C.

Ravenna, dopo tre anni di assedio, è conquistata da Teoderico (493), che sposa una sorella di Clodoveo, re dei Franchi, e nel 497 riceve la porpora dall'imperatore Anastasio; in Gallia Clodoveo sposa la cattolica burgunda Clotilde e qualche anno dopo si converte al cattolicesimo.

Ravenna: battistero degli ariani (495 ca).

Atanasio II patriarca di Alessandria (490). Avito vescovo di Vienne in Gallia (490 ca), autore del De spiritalis bistoriae gestis.

Morte di Pietro Iberico (491), monofisita.

Tours: morte del vescovo Perpeno. La chiesa di Armenia passa al monofisismo (491) con il concilio di Vagharshapat. Papa Gelasio I (492-496) compone l'Adversus Andromacum, ove si oppone al ristabilimento dell'antica festa dei l'upercalia, voluta da Andromaco, membro dell'aristocrazia romana. Celebre decretale di Gelasio ai vescovi del sud Italia (11 marzo 494); famosa lettera all'imperatore Anastasio,

# Aspetti dottrinali e culturali

Vigilio di Tapso, autore del Dialogus contra Arrianos Sabellianos et Photinianos, discute la teologia trinitaria in forma dialogica, che permette la contrapposizione delle varie dottrine, ognuna difesa dal suo eponimo (Ario, Sabellio e Fotino), mentre l'interlocutore cattolico è Atanasio. Le tre eresie si confutano a vicenda e così emerge la verità cattolica. Vigilio è autore anche del Contra Eutycheten, in cinque libri, dove tratta la questione cristologica: una delle poche opere ad affrontare il monofisismo in occidente.

Avito di Vienne: l'opera Dialogi cum Gundobado rege, di cui si conservano frammenti, è intesa alla istruzione cattolica del

vescovi e quella dei sovrani (Epistola 12).

dove sviluppa la distinzione tra l'autorità dei

Avito di Vienne ottiene la conversione di Si-

gismondo, figlio di Gundobado, re dei Bur-

gundi (496).

re burgundo ariano. Avito affronta i temi

ariani dibattuti e la divinità dello Spirito

Santo.

Papa Simmaco (498-514): scisma laurennimi e accuse reciproche. Il re Teodorico ziano, che lacera per parecchi anni la chiesa romana (fino al 506). Numerosi scritti anoappoggia Papa Simmaco. Flaviano patriarca di Antiochia (498). In gli Statuta ecclesiae analcuni a Gennadio di questi anni in Gallia tiqua, attribuito da Marsiglia. Clodoveo riceve il battesimo (500 ca) da 502: consacrazione episcopale di Cesario di Arles, in una domenica poco prima di Na-Remigio di Auxerre: conversione importale (cfr. sermo 231) (secondo altri nel 503). Arles: morte di Giuliano Pomerio (inizi VI tante per la storia della Gallia. secolo).

Fondazione della Nuova Laura in Palestina (504).

(500 ca) pubblicata dal re Gundobado (474-516): si applica ai soli rapporti tra Ro-

che romane; Lex Romana Burgundionum

Ravenna: S. Apollinare nuovo (505 ca).

Guerre in Gallia tra Visigoti e Franchi

(507); intervento di Teoderico (509), che al-

Lex Romana Visighotorum (506).

larga il suo dominio.

Concilio di Agde (506), presieduto da Cesario di Arles, importante per la politica religiosa verso Alarico, re dei Visigoti. Inolquelli dell'epoca tre esso segna il passaggio dai concili delmerovingia, dalla chiesa gallo-romana a quella gallo-franca. l'epoca romana

500 circa: redazione definitiva del Talmud Babilonese, che commenta in modo più esteso la Mishnah. Esso si presenta come il verbale conciso e appena ritoccato delle dispute accademiche.

opera dedicata a tematiche ascetiche, spiri-Pomerio: De vita contemplativa, in tre libri, tuali ed escatologiche, ma una parte cospicua riguardante il ministero sacerdotale.

lettere suddivise in due libri. La tematica Di Ruricio di Limoges ci restano ottantadue principale di queste lettere, specialmente di quelle scritte prima di abbracciare lo stato ecclesiastico, è il culto dell'amicizia e il rafforzamento dei legami famigliari

500 d.C.

Prisciano di Cesarea scrive le Institutiones

Grammaticae; il poeta Blosso Emilio Dra-conzio; Fabio Planciade. In questi anni l'Edictum Theodirici (500 ca)

pubblicato da Teoderico, che si considera

governatore della prefettura italica: in 154 articoli privi di riferimento a fonti giuridi-

### Avvenimenti ecclesiastici

Papa Simmaco costituísce Cesario primate della Gallia e della Spagna.

510 d, C.

Morte di Clodoveo (511); il regno franco suddiviso tra i suoi quattro figli; Teodorico I (Austrasia), Clodomiro (Orléans), Childeberto (Parigi), Clotario (Soissons).

Il regno di Teoderico raggiunge una grande estensione (Italia, Provenza, Pannonia, Rezia, Norico). Ribellione di Vitaliano nell'impero bizantino (513).

Amalasunta, sorella di Teoderico, sposa Eutarico, re goto della Spagna (515).

Giustino I, imperatore d'oriente (518-527). Fondazione del regno di Wessex da parte di Cerdic (519).

L'imperatore Anastasio depone il patriarea Marciano (511).

Severo patriarca di Antiochia (512), deposto Flaviano.

Eletto vescovo di Pavia M. Felice Ennodio

Roma: morte di papa Simmaco (19/7/514); gli succede Ormisda (20/7). Vivenziolo ve-

scovo di Lione (514 ca). Timoteo IV (III) patriarca monofisita di Alessandria (517-535).

Il re burgundo Sigismondo, cattolico, nel 516 prende il potere e favorisce il passaggio al cattolicesimo del suo popolo.

al cattolicesimo del suo popolo. Concilio di Epaone (517) in Burgundia con Avito di Vienne.

Nel 519 (23 marzo) con la firma del libellus del papa Ormisda da parte di Giovanni II, patriarca di Costantinopoli, e con l'approvazione dell'imperatore Giustino, si ristabilisce la pace e termina lo scisma acaciano.

# Aspetti dottrinali e culturali

Apoftegmi di Padri del deserto: collezioni che riuniscono riflessioni e aneddoti frutto dell'esperienza spirituale nel deserto. Diverse raccolte, che cominciano a sorgere già dal IV secolo.

stis, un poema epico in cinque libri di argoa far conoscere il testo sacro al ceto colto mento biblico, del genere didascalico, volto la questione cristologica, sfociata nello scia Costantinopoli. 515: Fulgenzio di Ruspe discussioni che ha con il re vandalo Trasa-Avito compone il De spiritalis historiae gedella popolazione. 512, Avito: Contra Eutychianam hoeresim (512/513); anche questa opera è diretta alla conversione del re burgundo Gundobado, al quale vuole spiegare sma ariano. Il re, nominato magister militiae per la Gallia, è interessato a quanto avviene scrive il Contra Arrianos nel contesto delle mundo, che gli aveva proposto una serie di che cristologiche e sostiene la dottrina di sigenza soteriologica dell'unione delle due obiezioni ariane alla dottrina cattolica. Ad altre objezioni del re risponde con Ad Tra-Cristo uno nella persona in due nature, rilevando fortemente, sulla scia di Agostino, l'enature in un unico soggetto. Il libro III è disamundum libri tres, dove affronta tematiretto specialmente contro i teopaschiti, dei monofisiti radicali

Cosma Indicopleuste visita l'Etiopia.

Guerra tra i Franchi e i Burgundi (523/524).
Prigionia di Boczio a Pavia voluta dal re Teodorico: De consolatione philosophiae (524) e sua uccisione (525).
Giustiniano sposa Teodora (525), ed è

Giustiniano sposa Teodora (525), ed è eletto imperatore (527-565). Sotto di lui l'Italia, l'Africa e parte della Spagna vengono riconquistate dai Bizantini.
Morte di Teoderico (526); gli succede Ata-

Morte di Teoderico (526); gli succede Atalarico, figlio di Amalasunta. Mausoleo di Teoderico a Ravenna.

Spagna: re dei Visigoti Amalatico.

Guerra tra Giustino e i Sassanidi (527). Inizio della redazione del Codex Iustinianus (527) sotto la direzione di Triboniano.

Morte di Giacomo di Sarug (520).

Morte di Filosseno di Mabbug (523), pioniere del monofisismo siro.

Papa Giovanni I (523-526) muore in carcere; gli succede Felice IV (III) (526-530). Viene ucciso Simmaco, suocero di Boezio.

Concilio di Toledo (527). Concilio di Dvin (527?) in Armenia. In Gallia fiorisce il poeta Elpidio Rustico, autore del Carmen de Iesu Christi beneficiis, del Tristicha bistoriarum Testamenti veteris et novi e del Versus Rustici defensoris Augustini.

Benederto da Norcia fonda il monastero di Montecassino (529), dopo aver fondato dodici monasteri nella valle dell'Aniene, tra cui quello di Subiaco. Concilio di Orange (529).

Fulgenzio in Sardegna scrive l'Ad Monimum libri tres: sono le risposte ad un vescovo su questioni teologiche diverse, tra cui la predestinazione.

Giacomo è un monofisita moderato e poeta fecondo di omelie ritmiche (Memre), scritte ispirandosi alla tradizione biblica. Fulgenzio in Sardegna scrive il De veritate praedestinationis et gratiae ad Ioannem et Venerium, dove espone la dottrina agostiniana sulla grazia più tadicale, pur difendendo il libero arbitrio.

Prima del 530 si colloca la Regula Magistri, che ha notevole influsso nella vita monastica, anche sulla Regola di S. Benedetto.

La Regola benedettina, composta da un prologo e 73 capitoli, sintetizza l'itinerario spirituale del ritomo a Dio per mezzo dell'obbedienza, sotto la guida di Cristo, al cui amore non si deve anteporte nulla.

525: importante concilio per la teologia della grazia: pubblica 25 capitula contro il

525: importante concilio per la teologia della grazia: pubblica 25 capitula contro il cosiddetto semipelagianesimo. Fulgenzio: De remissione peccatorum, in cui sostiene che i peccati possono essere rimessi, a seguito di salutare penitenza, solo dalla chiesa cattolica, in virtù dell'efficacia salvifica del sacrificio di Cristo, e solo in questa vita.

Sassanidi a Dara (530), ed è sconfitto l'anno Belisario, generale di Giustiniano, vince i successivo

Artività di Enea di Gaza.

Spagna; morte di Amalarico (531). I re franchi estendono il loro dominio.

Pace tra Giustiniano e Sassanidi; rivolta di Nika (= vinci) a Costantinopoli (531), con incendi e distruzioni.

Belisario in Italia (533), riconquista l'Africa stantinopoli: pubblicazione del Codex Iustinianus, dei Digesta, delle Institutiones e delle Novellae (= Corpus juris civilis). Gran Bretagna: morte di Cerdic, a cui succede Cynric. vandalica (534); morte di Atalarico (534). CoInvasione dell'Italia da parte dei Bizantini (534/539) e guerre contro Vitige, re ostrogoto, che assedia Roma (537).

### Avvenimenti ecclesiastici

decessore; un'altra parte del clero sceglic Bonifacio II, che gli succede (530-532). Roma: papa Giovanni II (2/1/533-535). gola per le monache. È un fatto innovativo per donne: importanza della vita rigorosamente comunitaria, della lettura e della che una regola sia originariamente concepita Cesario di Arles; stesura definitiva della re-Papa Dioscoro (530), designato dal suo prestretta clausura. La regola si attarda anche in

minuti dettagli. Morte di S. Saba in Palestina (532). Morte di Fulgenzio di Ruspe (533).

Roma: morte di papa Giovanni II; gli succede Agapito I (13/5/535-536).

tagine. Giustiniano esilia i capi monofisiti in Roma: Silverio (536-537). Concilio di Car-Egitto.

Roma: papa Vigilio (537-555)

Severo di Antiochia muore in Egitto (538). Nasce Gregorio di Tours.

# Aspetti dottrinali e culturali

riologico (grazia e libero arbitrio) contro i blema trinitario e cristologico e quello sote-Le opere di Fulgenzio affrontano il prosemipelagiani.

fisismo moderato, sia contro quello radisua dottrina è molto vicina a quella di Cal-Severo produce molto a difesa del monocale sia contro il calcedonismo, tuttavia la cedonia,

La prima menzione delle opere dello Ps. Dionigi l'Areopagita risale al 532; pertanto sono da collocarsi dopo il 482: la Gerarchia celeste, la Gerarchia ecclesiastica e i Nomi divini.

532-538: chicsa di S. Sofia a Costantinopoli; Ravenna, 532-547: S. Vitale.

cantica ecclesiastica, un commento a nove cantici dell'A. T. (Mosé, Debora, Geremia, Azaria, ecc). Verecondo di Iunca: Commentarii super

scrive diverse lettere, tra cui le lettere 3, 5, stione teopaschita e poi da quella dei Tre trinitate passus, che interpreta in modo da 6 sono di argomento teologico nel conte-sto delle fasi della controversia cristolo-Capitoli, Ivi discute la formula Unus de 535: in questi anni Ferrando di Cartagine gica e sono caratterizzate prima dalla querenderla compatibile col dettato e lo spirito della cristologia calcedonese.

I Bizantini occupano Ravenna. Avanzata di Cosroe I in oriente. Cassiodoro si ritira a Totila re degli Ostrogoti (541). Vivarium, in Calabria.

Morte di Dionigi il Piccolo (Exiguus) (540 g G

Giacomo Baradeo, eletto vescovo (542/543), attraverso la consacrazione di numerosi vescovi e sacerdoti organizza la chicsa "giacobita", monofisita.

Editto contro Origene e l'origenismo (543).

Editto di Giustiniano dei "Tre Capitoli" (544), in cui condanna Teodoro di Mopsue-stia, Teodoreto di Ciro e Ibas di Edessa. Nascita di Leandro di Siviglia (545 ca) a Morte di Cesario di Arles (542).

Vigilio papa viene fatto rapire da Giustiniano (547). Cartagena, in Spagna.

fama è soprattutto dovuta alla sua opera di num ecclesiasticorum, per cui può considerarsi l'iniziatore del diritto canonico. Come computista sostituisce l'era cristiana a quella dioclezianea; Cristo sarebbe nato il Dionigi traduce molto dal greco; la sua canonista, in particolare del Codex cano-753 ab urbe condita.

opera strutturata a forma di domande e 541, Giunilio: De partibus divinae legis, risposte, finalizzata soprattutto alla ricerca e all'approfondimento di un dato tema biblico; è un manuale ermeneutico. In questi anni, Primasio scrive il Commentarius in Apocalypsin, opera di compilazione attinta da Agostino e soprattutto

De excidio Britanniae (547 ca) di Gilda il Sapiente, propone il dramma della Britannia romana abbandonata dalle legioni romane nel IV secolo e devastata da vari popoli. Gilda è il primo scrittore celtico in lingua latina, dopo l'abbandono della Brida Ticonio. tannia.

gente già morta. Difende i tre personaggi incriminati (Ibas di Edessa, Teodoro di 548: Costantinopoli: Facondo di Ermiane stioni teologiche e la liceità di condannare pubblica il Pro defensione trium capitulorum (Ad Iustinianum), dove critica l'intromissione del potere imperiale nelle que-Mopsuestia e, meno, Teodoreto di Ciro). Raccoglie un'ampia documentazione.

Spagna: morte del re visigoto Teute (548).

Totila conquista Roma (549). Lo scrittore e poeta Flavio Cresconio Corippo.

| 33  |
|-----|
| E   |
| . 2 |
| nti |
| E   |
| 'n  |
| Ž   |
|     |

### Avvenimenti ecclesiastici

# Aspetti dottrinali e culturali

Erezione del monastero di S. Caterina sul

Ravenna; viene consacrata la chiesa di S. Vitale (549). Corippo scrive il poema Iobannis vittoriosa condotta dal generale Giovanni (o De bellis Lybicis), che magnifica la guerra contro i Mauri in Africa dal 546 al 548. Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste, un trattato di cosmografia (550 ca). Le opere principali di Cassiodoro sono: le Variae in 12 libri, l'Historia Gothorum e le Institutiones divinarum litterarum.

fide, fatto diffondere in tutto l'impero, dove richiama le decisioni dei quattro concili ecumenici, formula tredici anatematismi, di 551: l'imperatore emana il decreto De recta cui gli ultimi tre contro i Tre Capitoli, e attacca il concilio di Calcedonia.

condo di Ermiane scrive il Liber contra Mocianum Scholasticum, per sostenere che la questione dei Tre Capitoli è dottrinale e I Getica di Iordanes (551/552), un goto alano cristiano, sono un'epitome della Storia dei goti di Cassiodoro, e terminano con la loro sconfitta da parte di Giustiniano. Fanon disciplinate.

Dumio: Martino traduce diversi testi dal greco, tra cui Sententiae Patrum Aegyptiorum, una collezione di detti dei Padri del

Il generale bizantino Narsete in Italia (552). Morte di Totila, gli succede Teia. 550 d. C.

allo studio dei testi sacri e profani, alla loro Cassiodoro fonda, intomo al 550, il monacanto al lavoto manuale si dà ampio spazio stero di «Vivarium», in Calabria, dove actrascrizione e traduzione.

Morte di Verecondo di Iunca (552).

l'Italia la legislazione imperiale (554). Austrasia: morte del re Teodebaldo, la cui Spagna: Atanagildo sconfigge il re Agila (553). Pragmatica sanctio: Giustiniano estende alvedova è sposata da Clotario I, re di Soissons, che ne annette il regno (555).

Clotario I riunisce il regno dei Franchi (558).

Quinto concibio ecumenico, II di Costantinopoli (553). Gli origenisti vengono cacciati dalla Nuova Laura (555).

Morte di Romano il Melode (555 ca). Papa Pelagio I (556-561)

Poiners. Per l'occasione Venanzio Fortunato Radegonda fonda il monastero di S. Croce a compone il Pange Lingua e il Vexilla Regis.

nare la sua memoria come quella di Ibas e tive dell'imperatore e il 2 giugno, sotto deserto. 553: Constitutum di papa Vigilio: condanna di sessanta proposizioni di Teodoto di Mopsuestia, ma rifiuto di condan-Teodoreto. Il concilio segue invece le diretforma di anatematismi, condanna Teodoro di Mopsuestia, Ibas di Edessa e Teodoreto di Ciro, ma accetta la dottrina di quattro quale, dopo aver esposto la fede del conciconcili ecumenici. Nell'anno seguente pubblica un altro Constitutum (24 feb.), nel lio di Calcedonia, nega l'autenticità della lettera di Ibas.

ss): scrive biografie di monaci celebri della Palestina basandosi su documenti di archivio, racconti di altri monaci o conoscenze Attività letteraria di Cirillo di Scitopoli (556 personali

storianorum et Eutychianorum (560/565); vuol essere un resoconto essenziale e documentato della controversia cristologica, a di Costantinopoli (428) fino alla pubblicazione dell'editto di Giustiniano di condanna Liberato di Cartagine: Breviarium causae Nepartire dalla elezione di Nestorio a vescovo dei Tre Capitoli. Vittore di Tunnuna: Chronicon, fonte utile per le vicende della chiesa africana durante il periodo vandalico. Nero), patriarca di Antiochia, sviluppa la Paolo di Antiochia (o di Bet Ukkhame, o il sua struttura e nella

Consacrazione della Cattedrale di Nantes (267).

Ingbilterra: Etelberto diventa re del Kent (560-616); Ceawlin re del Wessex (560-593). Il regno franco viene diviso tra i figli di Clotario I, morto nel 561.

Papa Giovanni III (561-574).

chiesa giacobita nella

sua diffusione (561).

Pace tra Sassanidi di Cosroe e Bizantini

Morte di Giustiniano (565); imperatore Giustino II (565-578). (562).

Spagna: morte di Atanagildo (567): diventano re Liuva (capitale Narbona) e Leovigildo (Toledo). Alboino, re dei Longobardi, invade l'Italia,

560 d. C.

che suddivide in ducati (568/569). Leovigildo unico re dei Visigoti.

Nascita di Maometto (570 ca). 570 d. C. Gran Bretagna: conquiste del sassone Lotte tra i figli di Clotario in Gallia (573; 575). Morte di Alboino, gli succede Clefi (572). Ccawlin, re del Wessex, amplia i suoi do-Cuthwulf (571). mini (577). Morte di Giustino II (478); imperatore Ti-Il generale bizantino Maurizio sconfigge Costoe (578). Morte di Costoe (579). berio II (578-582).

Imperatore d'oriente Maurizio (582-602). tito al cattolicesimo, contro il padre Leovi-Spagna: ribellione di Ermenegildo, conver-584, Italia: Autari re dei Longobardi. Morte gildo, ariano (582).

580 d. C.

di Chilperico, re della Neustria; gli succede

Clotario II. Inghilterra: guerra tra Cutha e i

Spagna: Ermenegildo, fatto prigioniero, è ucciso (585). Morte di Leovigildo (586), gli regno di Mercia (586). Morte di Radesuccede Recaredo, che si converte al cattolicesimo (587). Cridda fonda in Inghilterra il gonda, moglie del re Clotario I (587). Britanni.

Morte di Germano, vescovo di Parigi (576). Gli Svevi si convertono al cattolicesimo. Papa Benedetto I (575-579). Papa Pelagio II (579-590).

Morte di Martino di Braga (dopo il 579).

Il patriarca di Costantinopoli si attribuisce Colombano in Gallia (585), fonda diversi Morte di Cassiodoro (580). monasteri tra cui Luxeuil. il titolo di "ecumenico".

III Concilio di Toledo (589), convocato da glia: celebra la conversione al cattolicesimo Recaredo e presieduto da Leandro di Sividel popolo visigoto.

rusticorum, dedicato al vescovo Polemio; Dopo il 572 Martino scrive il De correctione l'opera riflette le sue impressioni sulla Galizia e confuta le superstizioni pagane ancora csistenti

575: Venanzio Fortunato pubblica una Vita poema epico e agiografico allo stesso S. Martini in versi in quattro libri, un tempo.

martyrum, che contiene soprattutto le storie Gregorio di Tours termina il Liber in gloria miracolose di vari santi, iniziando da Gesù, ma in particolare dei martiri galli

degundae, dopo la sua morte (13/8/587), con scarsi riferimenti biografici ma con de-Venanzio Fortunato pubblica la Vita S. Rascrizione delle qualità personali della santa, soprattutto la sua severa vita ascetica.

| Ú   |  |
|-----|--|
| rj  |  |
| 8   |  |
| 100 |  |

Peste in Italia. Morte di Autari a Pavia (590). Agilulfo ne sposa la vedova Teodolinda e gli succede (591).

Morte di Ceawlin, gli succede Ceol (Ceol-ric) (592). I Longobardi minacciano Roma, difesa da papa Gregorio Magno.

Austrasia: morte del re Childeberto II; gli succedono i due figli (595). Conversione di Etelberto re di Kent (597), che concede al missionario Agostino il palazzo di Canterbury. Callico esarca di Ravenna (597-603).

Papa Gregorio I, Magno (590-604). La maggior parte dell'Armenia passa sotto il dominio dei Bizantini, che tendono ad imporre il concilio di Calcedonia (590 ca).

inizio 591): condizioni, ideali e impegni del

pastore nella comunità cristiana, special-

Gregorio Magno: Regula pastoralis (fine o

ca). mente per la predicazione.

Epistulae Austrasicae, raccolta di 48 lettere, probabilmente fatta alla corte austrasiana di Metz, molte delle quali sono dei vescovi della Gallia. Negli anni 591/593 Gregorio di Tours completa i Miracoli di san Martino. Pubblicazione dei Carmina (libri VIII-IX) di Venanzio Fortunato (590/591): la prima raccolta (libri I-VII) era già stata pubblicata qualche anno prima; i libri X-XI sembrano postumi. 592: Gregorio di Tours termina la Vita dei Padri, biografie di santi della Gallia che hanno in qualche modo relazione con la sua famiglia o con hi stesso. 594: Gregorio di Tours completa i Decem libri Historianum, che iniziano dalla creazione e terminano con i suoi tempi, soprattutto si concentrano sui tempi dei Merovingi, per i

Baudonivia compone una Vita sanctae Radegundae, per completare quella di Venanzio Fortunato.

quali si basa molto su racconti orali e sulla

propria esperienza.

Agostino da Roma si reca in Inghilterra, iniziando l'evangelizzazione del regno di Kent (597).

Venanzio Fortunato viene consacrato vescovo di Poitiers (597).

Szeberto re dell'Essex (600-617).
Spagna: morte di Recaredo, gli succede Liuva II (601). Nella Scozia si formano i regni dei Pitti e degli Scoti.

diano); ad Aquileia uno scismatico (Giovanni) (606). lulfo fa battezzare il figlio Adaloaldo Imperatore d'oriente Foca (602-610). Agi-(603). Smaragdo esarca di Ravenna (603-

Il Sinodo della "Quercia di Agostino" (Worchester, 603).
Eletto papa Sabiniano (604-606), a cui seguono Bonifacio III (607) e Bonifacio IV (608-615), che fa trasformare il Pantheon in chiesa cristiana.
A Grado un patriarea cattolico (Candi-

Etelberto, re di Kent, promulga un codice di leggi (604). Sconfitta dei Bizantini ad Edessa (604), invasione delle province orientali (605/606).

Gli Slavi nella penisola balcanica. Morte di Vitterico re dei Visigoti di Spagna (609); gli succede Gundemaro (610). Morte di Foca, gli succede come imperatore d'oriente Eraclio (610-641).

610 d. C.

Spagna: Sisebuto diviene re: ha anche interessi letterari (612). Invasione degli Avari nel Friuli (613).

Francia (613): uccisione di Brunechilde; riunificazione del regno con Clotario II. Sconfitta dei Bizantini presso Antiochia. Edictum Clotarii per regolare la vita amministrativa e politica (614). Continua nella penisola balcanica l'avanzata degli Slavi, che cambiano anche i nomi alle città. Conquista di Gerusalemme (614). Costantinopoli è minacciata ad est dai Sassanidi e a nord dagli Slavi (615).

Morte di Agilulfo (615); gli succede il figlio Adaloaldo (615-626) con la reggenza della madre Teodolinda. Inghilterra: morte di

Fondazione dell'abbazia di Westminster (610).

Concilio di Parigi (614), convocato da Clotario II, importante per la legislazione riguardante il clero.

Papa Adeodato (Deusdedit) (615-618); segue Bonifacio V (618-625). Attività missionaria di S. Gallo tra Svevi,

Helvetii e Alamanni. Colombano fonda il monastero di Bobbio (614) e muore nel 615.

(614) e muore nel 615. Morte a Roma di Giovanni Mosco (619 o

Colombano ha lasciato diversi scritti di carattere monastico che rivelano una cultura non solo ecclesiastica, ma anche classica; in particolare: Regula monachorum e Regula coenobialis.

Etelberto, gli succede Eadbald (616-640), che si converte al cattolicesimo (616); Edwin, re di Northumbria (617-633), conquista la Bernicia e la Deira. Spagna: morte di Siscbuto (621). Dopo Recarcdo II diviene re Suintila nello stesso anno.

Maometto sceglie Medina come rifugio dei seguaci perseguitati, forse una settantina, alla Mecca: è l'inizio dell'era musulmana (Egira, 622). Avanzata di Eraclio in oriente (622/623).

Dagoberto re di Austrasia (623-639). Guerre tra Musulmani e abitanti della Mecca e Beduini (624/626).

Termina la reggenza di Teodolinda (625), che muore nel 628. Re dei Longobardi è Ariovaldo (Arioaldo) (626-636): assedio di Costantinopoli (626).

Ke dei Longobardi e Ariovaldo (Arioaldo) (626-636); assedio di Costantinopoli (626). Earpwald, re dell'East Anglia (627-631), si converte.

Conversione del re Edwin (627). Dagoberto ottiene la Neustria e la Borgogna (628 o 629). Eraclio sconfigge i Sassanidi e riporta a Gerusalemme la reliquia della croce (630). Spagna: re è Sisenando (631). Dagoberto ottiene anche l'Aquitania (632).

630 d. C.

Morte di Maometto, a cui succede Abu

Papa Onorio I (625-638): svolge intensa attività pastorale per far osservare la disciplina ecclesiastica. Fa un infelice intervento nella questione monotelita, per cui viene condannato come eretico dal VI concilio ecumenico.

Giovanni Mosco, monaco del monastero di S. Teodosio presso Gerusalemme, pubblica con Sofronio, futuro patriarca di Gerusalemme, il Prato Spirituale (Leomonarion), importante raccolta di narrazioni monastiche, frutto di tante peregrinazioni, esperienze e ricordi. Giovanni Mosco è difensore della chiesa calcedonese, come pure lo sarà Sofronio.

Edwin di Northumbria riceve il battesimo con tutti i suoi a York il 12/4/627. Paolino di York ha piena libertà di evangelizzare. Sofronio di Gerusalemme si oppone alla sottrina di Sergio di Costantinopoli (633), t cioè alla dottrina monotelita.

Anche nell'East Anglia si diffonde il vangelo, essendo cattolico il suo re Earpwald.

Sergio, patriarca di Costantinopoli, nell'intento di accordare calcedonesi e monofisiti, pensa di mettere in disparte il concetto di natura e valorizza invece quello di energia: l'energia, l'attività di Cristo derivano dalla

### Avvenimenti civili

Bakr, che concentra in sé il potere sia religioso che civile (632).

Gran Bretagna: Osvaldo occupa la Northumbria e chiama missionari nei suoi Guerre tra capi sassoni e britanni (633); i Musulmani conquistano l'Arabia centrale. territori. Ad Abu Bakr succede il califfo Omar, che in pochi anni conquisterà Iran, Siria e Mesopotamia.

## Avvenimenti ecclesiastici

IV concilio di Toledo (633), presieduto da Isidoro di Siviglia.

Il cristianesimo nestoriano si diffonde in

Rotari re dei Longobardi (636-652); Chinfine al regno sassanide (637). Il califfo tila re in Spagna (636). Gli Arabi mettono Omar occupa Gerusalemme (638). Morte di Dagoberto (639).

L'imperatore Eraclio pubblica nel 638 Morte di Isidoro di Siviglia (636). l'Ekthesis, ispirato da Sergio.

Gli Arabi in Egitto: i monofisiti liberi dall'oppressione imperiale bizantina (638-640). Papa Severino è eletto nel 638, ma deve atmesi la conferma tendere per quasi venti dell'imperatore Eraclio.

Gli Arabi entrano a Gerusalemme (638). Morte di Softonio di Gerusalemme (638).

## Aspetti dottrinali e culturali

sua personalità (ipostasi), che è una, e non dalle due nature. Quindi c'è una sola energia in Cristo, una sola volontà.

compone i suoi due capolavori: le Quae-stiones ad Thalassium e gli Ambigua ad Nazianzeno e uno di Dionigi. Mentre le zeno, rientrano nel genere letterario delle mam, spiegando altri 5 passi di Gregorio Iohannem. Questi ultimi, scritti su richiesta del vescovo Giovanni di Cizico e dove discute passi difficili di Gregorio Nazianterario è la prima opera, che spicga i passi difficili della Scrittura, 634 circa: Massimo prime due questioni riguardano Dio stesso come monade e come triade, le In questi anni Massimo il Confessore quaestiones et responsiones, raccolta di doil Confessore scrive gli Ambigua ad Thomande e risposte. Dello stesso genere letaltre hanno come tema principale le ener-

logie, una specie di vasta enciclopedia di geiai di Cristo. L'opera principale di Isidoro sono le *Etimo*-

cultura sacra e profana.

L'Ekthesis afferma la perfetta armonia, in Cristo, fra volontà divina e umana, che petciò formano un'unica volontà, pur rimanendo non confuse le due nature nell'unica persona del Logos incamato.

640 d, C.

Editto di Rotari (643), legislazione longo-barda. Gli Arabi in Egitto e Cirenaica.

che il Typos di Costante II (648), in un concilio romano (649). È atrestato e condotto doro I (642-649), che lotta contro il mono-telismo; quindi Martino I (649-655). Questo papa condanna sia l'Ekthesis di Eraclio Papa Giovanni IV (640-642); segue Teoprigioniero a Costantinopoli e poi depor-Gli Arabi occupano Alessandria (642). tato in Crimea.

Pyrrho) può essere diviso in due parti; la sione su una o due operazioni e volontà di poli avevano sostenuto che in Cristo c'è una sola volontà. Il testo (la Disputatio cum 648; Typos di Costante, che allo scopo di evitare controversie, proibisce ogni discus-645: Pirro si rammarica di essere accusato ferire la verità. Pirro e Sergio di Costantinoprima (PG 91,288-333), la parte più vasta, tratta del problema delle due volontà in da Massimo di eresia; Massimo dice di pre-Cristo, mentre la seconda (PG 91,333-353) esamina la questione delle due operazioni

# Ribellione di Olimpio, esarca di Ravenna

650 d. C.

Papa Eugenio I (654-657), eletto quando

papa Martíno (+655) è esiliato in Crimea. Segue Vitaliano (657-672). Conversione dei Longobardi (653). Oswiu, re di Bernicia, ríunisce i due regni. Morte di Rotarl (652); gli succede, dopo Rodoaldo, Ariberto (653-661). Spagna: re è Recesvinto (653-672), che pubblica il Liber (651). Morte di Oswin, re della Deira; iudiciorum.

Oswiu acquista anche la Mercia.

#### 660 d. C.

Morte di Ariberto (661). Contrasti tra i I Musulmani si dividono in Sunniti (ortoche accentuano il ruolo di guida religiosa dossi) e Sciiti, seguaci del califfo Ali (+661), Longobardi.

Grimoaldo re dei Longobardi (662-671).

anglo-romani.

Morte di Massimo il Confessore (662), dopo Concilio di Whitby (664), convocato dal re tra i riti celti e quelli essere stato mutilato della lingua e della mano Oswiu per risolvere il conflitto sulle tradidestra, le parti del corpo con cui si era opposto al monotelismo e all'editto imperiale. zioni ecclesiastiche

della simbologia della chiesa come edificio molto, ricordiamo i 400 capita de caritate, una esposizione abbastanza completa e si-Tra le altre opere di Massimo, che scrisse colta di 200 pensieri; Mystagogia, che tratta Capita theologica et aeconomica, una racstematica della sua dottrina spirituale e della sua concezione della vita monastica;

### Avvenimenti civili

Morte di Costante II; gli succede come imperatore Costantino IV Pogonato (668-685).

Pertarito re dei Longobardi (671-688). Wamba (672-680) re dei Visigoti. Morte del prima poeta anglo, Caedmon.

670 d.C.

Francia: morte di Clotario III, re di Neustria (673); Childerico II (673-675?) diventa re di Austrasia, Neustria e Borgogna.
Dagoberto II (675-679) re di Austrasia; maggiordomo Pipino di Héristal.

Spagna: è re Ervige (680-687).

Imperatore d'oriente Giustiniano II (685-695). Trattato di pace con gli Arabi. Pipino unico maggiordomo del regno franco (687). Re dei Visigoti è Egica (687-701). Re dei Longobardi Cuniperto (688-700).

I Bizantini vengono sconfitti dagli Arabi Villibrordo inizi presso Sebastopoli (Armenia) e perdono Frisia (690).

Gostantinopoli:

690 d. C.

## Avvenimenti ecclesiastici

Aspetti dottrinali e culturali

Morte di Ildefonso di Toledo (667). Teodoro di Canterbury viene consacrato vescovo e riorganizza la chiesa in Inghilterra (668). Papa Adeodato II (672-676), quindi Dono (676-678) e Agatone (678-681), che condanna il monotelismo in un concilio romano (680); con lui termina l'autocefalia raventate.

Concilio di Costantinopoli, VI ecumenico (680-681), detto anche in Trullo o Trullano. Conversione dei Croati.

Eletto papa Leone II (682-683), che deve attendere a lungo il permesso dell'imperatore d'Oriente prima di essere consacrato. Seguono Benedetto II (684-685), Giovanni V (685-686), Conone (686-687) e quindi Sergio I (687-701), che rifiuterà di approvare il concilio Quinisesto o in Trullo del 692. Eletto antipapa Pasquale II (687-692). Per le invasioni arabe i monaci maroniti emigrano verso i monti del Libano.

Villibrordo inizia l'evangelizzazione della Frisia (690). Costantinopoli: concilio in Trullo (692),

e assemblea ed indica il significato dei riti della liturgia; Opuscula theologica et polemica, 27 trattati, scritti in diversi momenti, di carattere prevalentemente teologico-dottrinale.

Il concilio ecumenico condanna le dottrine del monotelismo e del monoenergismo e i principali sostenitori, vivi e defunti (Macario di Anriochia, i patriarchi di Costantino poli: Sergio, Pirro, Paolo e Pietro, e Ciro di Alessandria), e ribadisce che in Cristo esistono due volontà e due energie inseparabili.

Il concilio in Trullo (del 692) è importante per gli aspetti disciplinari della chiesa orientale: 102 canoni che toccano tutti gli aspetti

Erezione a Gerusalemme della moschea di Omat Deposizione di Giustiniano II, a cui viene tagliato il naso e che viene esiliato a Chersona; imperatore Leonzio (695-698). In questo periodo per la prima volta i Veneziani eleggono un doge (dux). Gli Arabi conquistano la zona di Cartagine (697/698). Imperatore d'oriente Tiberio III Apsimaro 1002 2003.

Witiza re dei Visigoti (701-710), Ariberto II dei Longobardi.

780 A. C.

Giustiniano II viene ristabilito imperatore d'oriente (705-711). Costruzione della grande moschea di Damasco. Gli Arabi occupano la Persia, Imperatore Filippico Bardane (711-713), deposto e accecato; viene nominato Anastasio II (Artemio) (713-715).

710 d. C

Gli Arabi invadono la Spagna conquistando Toledo (711). Ultimo re visigoto è Roderico (710-711).

Liutprando re dei Longobardi (712-744). Morte di Pipino di Héristal (714). Carlo Martello, figlio illegittímo di Pipino, è maggiordomo di Austrasía (715). Imperatore Teodosio III (715-717).

detto Quinisesto (in quanto complemento del concilio ecumenico quinto e sesto), emana un'ampia legislazione canonica.

della vita religiosa e del clero, per esempio), il 13 relativo a diaconi e preti sposati. Il canone 36 afferma che la sede di Costantinopoli è seconda dopo Roma e dotata di altrettanta autorità.

Carmen de synodo Ticinensi, scritto da un certo Stefano, esalta l'opera e la fede del re Cunipert, che aveva convocato il sinodo nel suo palazzo «perché in tutta l'Italia la fede fosse una».

Ruperto vescovo a Salisburgo (700).

Papa Giovanni V (701-705); seguono Giovanni VII (705-707), Sisinnio (708), che scompare dopo solo venti giorni, e Costantino (708-715).

Morte di Giacomo vescovo di Edessa (708). Nel Malabar in India vescovi nestoriani.

Giacomo traduce in siriaco molte opete dal greco; revisione della versione siriaca del-I'A. T. (Peshitta).

Papa Gregorio II (715-731). Lotta contro l'iconoclastia di Leone III l'Isaurico; fa ricostruire l'abbazia di Montecassino; favorisce S. Bonifacio, che nel 718 si reca a Roma.

| <u> </u> |
|----------|
| . T      |
| ent      |
| Ĕ        |
| 5        |
| 7        |
|          |

### Avvenimenti ecclesiastici

## Aspetti dottrinali e culturali

Leone III l'Isaurico (717-741). Pelagio re delle Asturie (717-737). Carlo Martello, divenuto il dominatore del regno franco, fa nominare re Chilperico II (719-720).

Bonifacio continua (719) la sua attività missionaria in Germania centrale e Frisia.

Leone l'Isaurico nel 725 emana un editto Liutprando trasferisce le ossa di S. Agostino dalla Sardegna a Pavia (723). Liutprando acquista il corpo di S. Agostino

per proibire il culto delle immagini. Pirmino in Alsazia (727). Wessex: re Eadberto (725-748). Leone III contro il culto delle immagini Incursioni di Arabi in Francia (720; 721-

725).

720 d. C.

La donazione di Sutri è convenzionalmente considerata come la nascita dello Stato pontificio. Liutprando occupa Sutrí, che poi dona al

Eletto papa Gregorio III (731-741), che condanna gli iconoclasti in un concilio del 731. Gli Arabi invadono la Francia; battaglia di Carlo Martello caccia gli Arabi dalla Pro-

Poitiers con Carlo Martello (732).

730 d. C.

Mercia: re Penda (727-755).

papa Gregorio II (727).

Giunge fino al 731 la narrazione della Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda. Morte di Beda a Jarrow nel 735.

Asturie: re Alfonso I il Cattolico (738-757).

venza (738).

Imperatore d'oriente Costantino Copronimo (741-775). Morte di Carlo Mattello (741): il regno è diviso tra i suoi figli.

Eletto papa Zaccaria (741-752), che riconosce Pipino il Breve come re dei Franchi. Abbazia di Sturm, fondata da Sturm, disce-Morte di Giovanni Damasceno (749 ca). polo di Bonifacio

L'opera più importante del Damasceno è Fonte della Gnosz, che comprende tre parti: una riguardante la filosofia, l'altra le eresie ed infine la fede ortodossa,



Diffusione del cristianesimo nei secoli I e II



Diffusione del cristianesimo nel secolo IV: l'Occidente

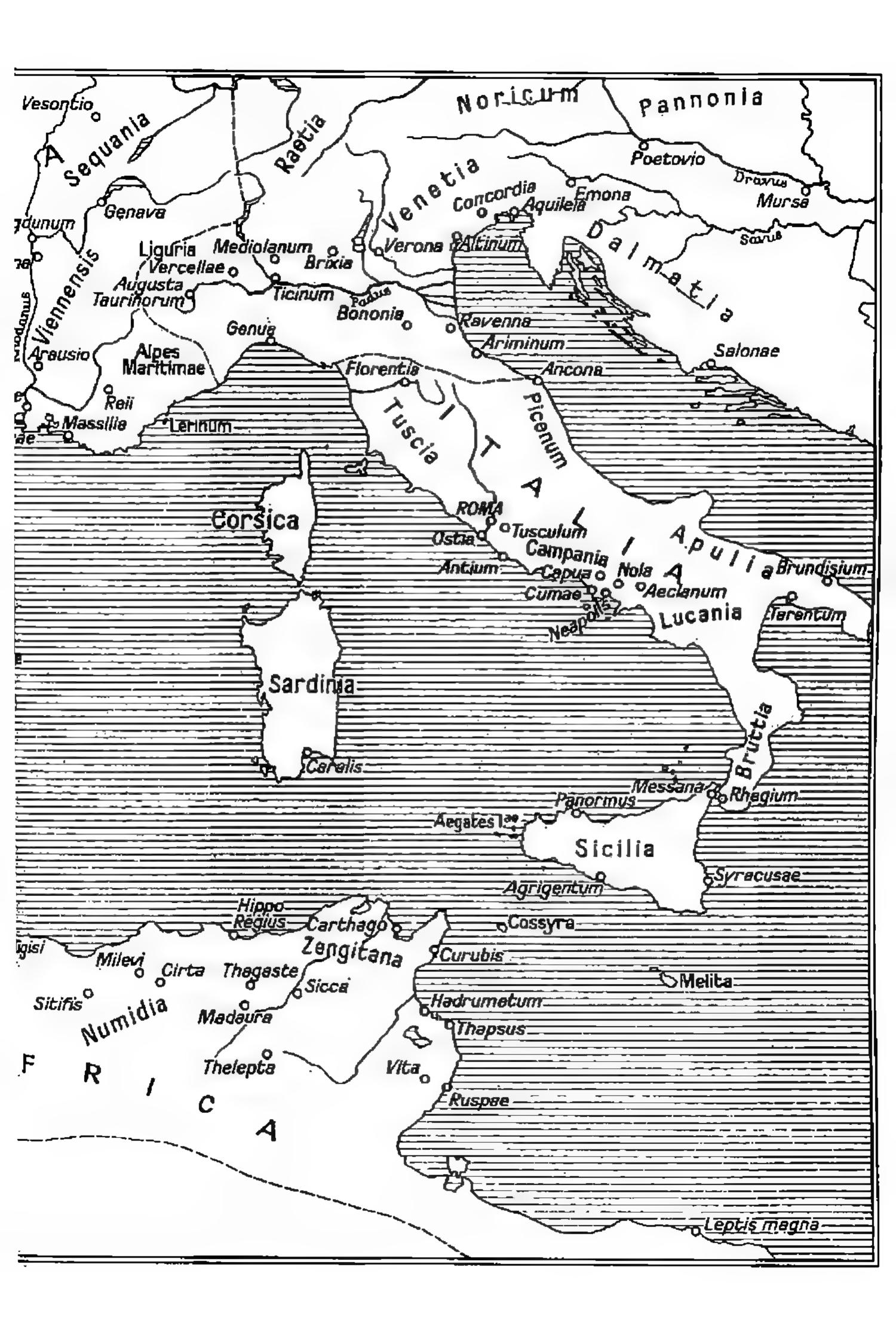



Diffusione del cristianesimo nel secolo IV: l'Oriente





Scrittori cristiani dell'età patristica (secoli I-VIII)



#### INDICE GENERALE

#### 1 BIBLIOGRAFIA PER LA DIDATTICA DELLE SCIENZE PATRISTICHE

(Antonio Zani)

Strumenti, 2 - Fonti, 3 - Aspetti linguistici, retorici, storico-letterari e storie della letteratura, 3 - Il contesto storico, sociale, culturale e religioso del cristianesimo antico, 6 - Il cristianesimo nell'impero romano: tensioni, coesistenza, cristianizzazione, 8 - Patrologie, 10 · Il cristianesimo e la cultura filosofica ambientale, 11 · La Bibbia nel periodo patristico, 14 - La formazione del canone cristiano delle Scritture, 16 - Il compito dell'annuncio del messaggio cristiano, 17 - La riflessione teologica protocristiana e la prima elaborazione dogmatica, 17 - Storie della teologia protocristiana e dei concili di epoca patristica, 20 - Origine e significato dell'eresia, 21 - Mariologia, 21 - Ecclesiologia, 22 - Uomini e donne nelle comunità protocristiane, 23 - Iniziazione e culto cristiani, 24 - Antropologia, 24 - Aspetti ascetico-spirituali e mistici, 26 - Origine ed evoluzione del fenomeno monastico, 26 - Matrimonio e verginità nei primi secoli cristiani, 27 - Sessualità, 27 - Aspetti etici, 28 -Escatologia, 28 - La «terra santa» nei primi secoli cristiani, 29

#### INDICE ANALITICO DEI VOLUMI I-V (Edoardo Rapalino)

119 PROSPETTI CRONOLOGICI: 40 a.C. - 740 d.C. (Angelo Di Berardino)

#### 185 CARTINE GEOGRAFICHE

(Guido Bosio)

Diffusione del cristianesimo nei secoli I e II, 185 - Diffusione del cristianesimo nel secolo IV: l'Occidente, 186 - Diffusione del cristianesimo nel secolo IV: l'Oriente, 188 - Scrittori cristiani dell'età patristica (secoli I-VIII), 190